



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY





## DEL PALAZZO DECESARI

OPERA POSTUMA

DIMONSIGNOR

FRANCESCO BIANCHINI VERONESE.



Ant. Balefora Inv

Mare. Pitteri Sculp

### IN VERONA, MDCCXXXVIII.

Per Pierantonio Berno Stampatore, e Librajo nella Via de' Leoni. CON LICENZA DE SUPERIORI.

FRANCESCO BIANCHINI

IN VERONAL MOCCESSEVIII

Per Plantople Pere Sangaran et il de melle Via de Lecote.

## CHRISTIANISSIMO REGI LUDOVICO XV.



Uaecumque res Majestati Tuae offeruntur, Rex Augustissime, etiamsi obscurae, & minimae sint, tantum inde splendorem, & incrementum accipiunt, ut magnae,

praeclaraeque continuo factae esse videantur.

Quod si natura conspicuae sunt; & ornatae;

\* for-

fortuna etiam praestantiore utuntur: nam semel accepta incrementa in omnem transfundunt aetatem. Posterioris bujus generis volumen boc futurum esse consido, quo rediviva
quasi sistitur Caesarum Augustorum Domus,
quod Tibi a me oblatum jamdudum fuerat, brevique proditurum, nisi tanta tuorum armorum
ubique moles, tot expugnationes Urbium, tot
triumphi silentium litteris tam diuturnum indixissent; Tibique nunc demum maxima in hac
rerum tranquillitate, qua eodem Te Austore
fruitur Europa, unde tantus in eam terror eruperat; tanquam Regi invicto, triumphatori,
pacifico, dedicatur, atque subjicitur.

Profecto, Rex Christianissime, quamquam multa, quae ad bene de posteritate merendum mandavit litteris Franciscus Blanchinus patruus meus amantissimus; vel in lucem edita calculis suis probarint viri doctrina praestantes, vel praematuro adhuc ejusdem interitu suppressa, aliquando proferri communibus votis optarint; ex iis tamen nullum fortasse cupidius viden-

videntur bactenus expetiisse, at que adeo nullum acrius efflagitasse boc opere: quo in conficiendo sex annorum impendio, vitaeque cum ingenti periculo laboravit, sumtibusque band pepercit immodicis pro sua facultate, variis praesertim & quotidianis detrimentis id generis imminuta. Hinc in animum fidenter induxi, ut ad Majestatis tuae solium sidem liberaturus accederem. Quae cum summa statim dignatione tenue munus amplecti, largaque me prosequi voluerit munificentia; magnam mibi spem fecit, non defuturum edito jam operi patrocinium, cui edendo tam insignis favor accesserit. Quamobrem mihimet gratulor, Regum maxime. quod cum baec Palatina aedificia immortalis nominis tui praesidio aeternitati mibi liceat commendare; una cum eorumdem notitia atque effigie, Patrui mei labores ad sempiternam memoriam posteris sint transmittendi.

Ejusmodi sane fortunam non recte policeri fortasse videar aedium imagini, quae saepe incensae, saepe dirutae, quamvis semper munisicentia antiquorum Principum, semperque cum pristini splendoris incremento instauratae; tandem penitus ruinis deletae, atque oblivione obscuratae, ipsum quoque bonorem nominis amiserunt, novis variisque vocabulis, qua a superstructis aedificiis, qua a terræ injectæ partibus, vineis atque bortis, borumque dominis nuncupatae. Quis enim nesciat quam sluxa bumanarum rerum conditio sit, quam incertis terrena eventibus subjiciantur, cum Romanum ipsum Imperium, quod, tenui licet bumilique ab initio exortum, summum tamen potentiae, opum, gloriae fastigium attigerat; brevi dilapsum sluxerit: nec potentia, opes, gloria illud ab interitu vindicarint?

At validiorem multo, quam aedes illae, nunc earum descriptio tutelam fausto omine sortita est. Quae enim comparatio Romani Imperii cum felicissimo isto Galliarum Regno? Illud etenim quantumcumque fortuna & virtus fecerant Reipublicae, irreligiosi Principes perdiderunt; isti vero clarissimorum Tuae Majestatis Ata-

Atavorum virtute comparato, stabilique Religionis fundamento innitenti, non minus pietate celebres quam rebus gestis Reges posteri, quales in primis nostra aetas vidit Ludovicum Magnum, Teque illius simillimum Pronepotem suspicit; eam pepererunt felicitatem & gloriam, quas nulla umquam vel maxime sera aetas doleat defecisse. Quod si memoria repetentes quidam, eam Rempublicam vix timeri incipientem a finitimis populis violati juris poenas tuae Genti non luisse ultimo excidio, Regiamque illam humilem Fundatoris Romuli caespitibus paleisque contectam, tamdiu in eodem Palatino colle stetisse, ubi tanta deinde magnificentia tantaque soliditate positum aedificium, numquam stabile, numquam firmum constitit; id priscorum, utcumque falsæ, Religioni acceptum referri debere arbitrati sunt; nonne mibi confidentius loquendum, qui solii istius gloriosissimi firmitatem vera nixam Religione considerans, in quo post longam tot saeculorum seriem Tua Majestas Majorum gloriae

riae laudisque omnis dignissimam se se beredem oftentat, & virtutes, praecipue vero clementiam, justitiam, mansuetudinem, prudentiam, moderationem mediis in triumphis, conspicuas reddit; non obscure intelligere me profitear, futurum ut Dei Providentia, cujus potestati Galliarum Reges sapientissimi subjiciunt suam, Majestatique, ut Augustini utar verbis, famulam faciunt, de ejus cultu latissime propagando solliciti; ab istiusmodi Regno vices Regnorum perpetuo avertat? Praeclare quoque inter baec res babet, quod temporis perpetuitatem inde comparaverim restitutae quodammodo in hisce scriptis Sedi Romani Imperii, unde suam mille ante nos annis Imperium ipsum est adsecutum.

Ejus molis είδεαν, Rex Christianissime, Romanarum Scriptores antiquitatum ante hunc diem ex veterum monumentis sibi fingere consueverunt. Sed cum illa a paucis versentur, sitque praeterea incertum, annon, gliscente adulatione, τῶς ὑπερβολῶς, quam veritatis amicioribus

ribus referantur accepta; ideo sollertissimus quisque ejusdem investigator spectandis potius substructionibus & exstantibus reliquiis intra se simulacrum illius operis aliquod conjectando contemplabatur, quam mente, ne dum sermone, complecteretur. Unus patruus meus ausu quidem magno, non tamen irrito, ex tam multis Palatii latebris, tamquam multis recessibus, illud in adspectum lucemque protulit. illius amplitudinem, formam, partitionesque eo adsecutus ingenio, quod tanti fecerat immortalis memoriae Proavus Tuus Ludovicus Magnus, dum istam in Academiam Scientiarum qui adlegeretur, dignum existimavit : quo etiam nomine, ut singularis illius beneficii memoria perpetua sit, immortalitatem ingenti buic conatui comparem necesse est Tui Nominis patrocinio. Quod fane beneficium quanto in pretio babuerit patruus meus, adlocutione illa obsequii ac venerationis plena testabatur Magno eidem Ludovico, dum Eminentissimo Ar-

man-

mando Gastoni Cardinali de Roban insigne purpureum traderet, equidem, inquiens, nulli ex maxime devotis Augusto Nomini Majestatis Tuae servis concedo. Eorum quippe ex numero me esse didici benesiciis summis, quibus plures ante annos me cumulasti.

Ceterum ubi aetates omnes futurae adspicient religiosissimo isti Throno subjectam Augustorum Domum, irreligione pessumdatam, Tuoque immortali nomine redivivam; summam extollent Dei Providentiam, quae Regibus Galliarum singularem hanc gloriam largita est, ut Imperium omnium maximum virtute eorum sit excitatum, sedesque illius, sluxae humanarum rerum conditionis documentum, praesidio eorumdem, oblivioni erepta sit.

Restaret nunc, Rex Augustissime, ut egregium illud ac singulare beneficium, quo patrui mei lucubrationes meamque earumdem editionem ornasti, merita prosequerer laude: ne
cum tantam in accepto gloriam jure collo-

caverim, dati omnem arguerer praeteriise. Si enim officio pensandum officium esset; vident sane omnes, me bumili conditione bominem solvendo non esse: at beneficii testificatio casta & liberalis cuinam mortalium vel omnium infimo deesse umquam potest? Verum, ut ingenue fatear, idcirco non postremae inter tam multas tamque ingentes laudes Tuas temperavi, quia ingenium Tuae Majestatis me terruit . Inditum quippe Tibi effe natura comperi, ut quidquid Divinarum atque bumanarum rerum scientes meditando adsecuti commendant litteris, fovere, Tuoque ample-Eti patrocinio vehementer cupias. Quare timui ne majori cum reprebensione laudator tam exiguus, quae omnis ordo, sexus, aetas de Te praedicat, celebrarem, quam novum praeclarissimae bujus laudis testimonium tacitus evulgarem. Eapropter voluntate animoque id beneficium pensare constituens, quod Proavo Majestatis Tuae patruus meus testabatur,

idem ego de me profiteri non dubito. Nulli, inquam, ex maxime devotis. Augusto Tuo Nomini servis concedo, quorum me numero adscriptum esse & ipse beneficiis tuis didici. Dabam Romae Kal. Augusti anni 1737.

Sacrae Majestatis Tuae

Humillimus, Addichimus, Obsequentishmus Servus JOSEPH BLANCHINIUS Congregationis Oratorii Romani Presbyter.

### AD LECTOREM.



Am multa inter opera, tam varia, tamque egregia, quibus Or-bem litterarium Franciscus Blanchinius, novisimum nostrae urbis decus, Romanae, arque in ea Patricii Ordinis ac Senatorii, cui etiam ob merita adscriptus est, amor, Christianae Reip. Modera-toribus summis carus, litterariae summatibus jucundus atque intimus, locupletavit; nullum quidem ex editis non obviisubique ulnis exceptum, atque adeo avidissime arreptum est, nullum ex suppresis praematuro adhuc ejus interitu non votis communibus ex-petitum. Verum his satissacere, quod nobis, quibus dississimum hunc thesaurum & contrectare & introspicere licuie, volupe & jucundum faisset; tam difficile visum est, ut nostram ( fortasse etiam nostra longe validiorem operam ) utiliter in hancrem conferri

posse penitus desperantes, saepe animum induxerimus hujusimodi ausibus abstinere, camque cogitationem, crebro recurrentem licet & pertinacissime sollicitantem, adhibita vi repellere, & magna contentione procul abjicere. Terruerunt scilicet non tamimmaadhibita vi repettere, & magna contentione procur appicere. L'erruerunt tenicet non tanniminanis illa feriptorum copia, ita confuse post obitum Auctoris congesta, ut inexplicabilis videretur; quam occurrentia autographorum acque & exemplorum mutila sere semper volumina, semperque in complementis perquirendis labores irriti.

At vero hujus libri de Palatina Caesarum Augustorum Domo ita ingens suit hactenus exspectations.

At vero hijus itori de Palatina Caetarum Auguitorum Domo ita ingens tuit nactenus exipectatio, ita porro crebrae, frequentes, atque acres undique virorum illustrium flagitationes, aegre ferentium, tanti Scriptoris industria elaboratum, tantique sumitius paratum opus ob partiscut juspiam desectum, totum, quantum est, perpetua oblivione deleri; ut formidinis aliquid in dies remitti, simulisque nos peracutis agi senserimus, ut e latebris educeremus. Accipiant igitur, qua potuimus diligentia eductum, experimento cerciores situri, Blanchiniani hijus setus videndi acque amplectendi cupiditate non immerito se de more flagrasse. Ils enim mittitur hoc volumento qui in illa quaecumque entima. Se praeclara sint, rite recteque acsimare, quae vero men, qui, in illo quaecumque optima, & praeclara sunt, rite recteque aestimare, quae vero Auctoris lima expoliri, atque ad umbilicum perduci mors vetuit; in his, ut aequum est, utque peritiores solent, Horatianum illud huc scite inslectentes:

peritiores solent, Horatianum illud huc scite insectentes:

banc veniam petimisssque damusque vicisim;
quodammodo consivere, nist forte emendare ipsi ac perficere & possint & veliat: non illis, qui aut nullis, aut certe levibus ipsimet laboribus litterariis suncti, neque alienis satis edocti, longe ab hac ratione dissident, atque abhorrent. Neque illis mittitur, si qui sunt, qui santes propemodum parietes, incumbentia illis tecla, erectasque columnas ac simulacra, cetera denique omnia integra, inconcussa, incorrupta (quidni etaim tersa, si placet Superis, ac levigata?) videre debuisse Blanchinium putent, ut describendi Palatini aediscii provinciam sumeret, & lucubrationem hanc universam somnii instar habeant. In quos ne, ipso volumine stais crimen hoc diluente, disceptationem ineamus non hac, qua uti cogimur, sermonis brevitate absolvendam; luente, disceptationem ineamus non hac, qua uti cogimur, sermonis brevitate absolvendam ; fac somnium sueri : anne, quaeso, negligenda hujusmodi somnia quis dixerit, nec multum sue is bonas artes colentibus allatura? Quid si, quae Tullius in somnio Scipionis exposuit, ea profius is Scipio in somnis vidister? num levia propterea, inepta, insulfa suissen dubitationem addurero id genus somnia plurimorum vigiliis anteserenda nemo unquam sanus in dubitationem addurero. xit. De Blanchiniano autem cum Antiquitatis Romanae, tum decentioris Architecturae scientes appello. Atque utinam nihil hujusee somnii vel non mandatum suisset litteris, vel deplorabili jactura amissum, aut loco certe occultiore desossum! minori enim labore major nobis de litte-ratorum hominum Republica bene merendi suisse occasio. Quamsi umquamsorte, cujus tamen rei spem non semelabjecimus, nancisci dabitur; sic habeto, nos ossicio, novae editioni manu illico admovenda, non desuturos. Tu interim, ubi aliquos in egregio corpore naevos deprehenderis, in eas calamitates, quas fermone attigimus, culpam conferes: ceteram, nifi nos fallit animus, in mentem veniet illius effati per Arabes ad nos transmissi: Cum errat eruditus, errat errore eruditi.

In hac autem editione quid nos praestiterimus, dissipatas non numquam partes diligentissime vestigando ac cogendo, collationes instituendo, laudatorum Scriptorum verba ad eorumdem volumina accurate exigendo, descriptorum in exemplis errata, scalptorum aliquando in aereista-bulis corrigendo, si hic dicere singillatim velimus; morositatis notam non vereri imprudentissimo videamur. Unum praeterire nolumus, hoc in opere Auctorem nostrate usum sermone, nostra vero cura, ut Latine redderetur, eaque interpretatione auctum prodiret, essection esse, tum ut exterorum non paucis gratius accideret, tum praccipue ut Thesauri Graecarum ac Romanatum Antiquitatum voluminibus, quae modo Venetiis recuduntur, alia quaedam hujus generis continentibus, commodius apponeretur; cum quibus & formae & chartae similitudine propterea congruit. Vale.



## DEGLI ANTICHI CESARI I N R O M A.

Occasione del formare, e del pubblicare l'Opera presente della Pianta, Alzato, ed Ornamenti del Palazzo degli antichi Cesari in Roma.

### CAPITOLO PRIMO.



Indole veramente Romana, e gli esempli degli Avi illustri, che hanno conservato ne' Principi della Serenissima Casa Farnese tra le altre cure del pubblico bene quella del protegge-

re, e del promuovere lo studio delle arti nobili connesso con la ricerca delle memorie di Ro-



# CAESARUM AEDIBUS IN URBEROMA.

Occasio scribendi, vulgandique bujus libri, in quo agitur de Ichnographia, Orthographia, partibusque inservientibus ornamento Romanae antiquorum Caesarum Domus.

### CAPUT PRIMUM.



Ngenium vere Romanum, illustriumque majorum exempla, quae in amplissimae Farnesianae familiae Principibus ceteras inter publico commodo perutiles curas eam perpetuo

aluerunt, ut studium praestantissimarum artium ab inquisitione monumentorum veteris

Roma antica; hanno dato di mano in mano singolari accrescimenti di cognizione alle scienze, ed alle professioni, che indi traggono l' origine, ed il nutrimento: Senza le ricerche de Fasti Consolari ritrovati sotto Paolo III nel Foro Romano, e donati dal Cardinale Alessandro Farnese al Campidoglio, non sarebbe mai giunta a tanto splendore la Cronologia: e con quella andrebbe tentone l'Istoria, non poggiando mai piè sicuro sopra certo vestigio di pruove de tempi, e delle azioni. Se l'animo augusto dell'istesso Paolo non avesse aperto nella fondazione del suo Palazzo Farnese il porto sicuro a que' frammenti preziosi di antichità, che, quasi tavole nel naufragio sparse dalla tempesta, erano quà e là gittate per le ruine della Città dallo sconvolgimento di tanti secoli; pochi Scrittori avrebbero, ove appigliarsi per prender terra, e stabilmente discorrere delle arti di pace e di guerra de' Greci e de' Romani, onde le nostre Repubbliche traggono la loro polizia. Quanto difficile e tardo il risorgimento e'l progresso della Pittura e della Scoltura ( professioni cotanto necessarie a mantener vive avanti gli occhi le onorate azioni degli antenati, e ad animare il desiderio de' posteri ad imitarle) sarebbe stato in questi due ultimi Secoli, dacche incominciarono a rifiorire; se gli esemplari più scelti dell'una e dell'

Romae nequaquam sejunctum iidem tuerentur fedulo, atque proveherent; illud effecerunt identidem, ut disciplinae atque artes, quae exinde originem ac nutrimentum capiunt, novae in dies lucis accessione clariores, & miris incrementis ampliores fierent. Sine Confularibus Fastis Paullo III Pontifice in foro Romano effossis, & Alexandri Farnesii Cardinalis dono atque munere in Capitolium illatis, excelfum illum, unde nunc fulget, locum Chronologia numquam profecto attigisset, cumque illa tentabunda pariter Historia incederet, firmum nufquam pedem certo ullo temporum, rerumque gestarum figens vestigio. Nisi ejusdem Paulli augusta mens, dum Farnesianas aedes exstrueret, inibi antiquis illis magni pretii fragmentis, quae, veluti quaedam ex naufragio tabulae tempestatis vi dissipatae, huc illuc per tot faeculorum viciflitudines jactabantur inter Urbis ruinas, inibi, inquam, hisce fragmentis perquam tutissimum portum parassset; Scriptorum pauci reperirent, quo possent tuto consugere, ut folidis argumentis de Graecorum, Romanorumque cum belli tum pacis artibus disserent: ex quibus politiae fuae praecepta nostri aevi Respublicae capiunt. Quam difficilis, quamque lenta Picturae atque Sculpturae (quarum artium maxima necessitas est, ut oculis perpetuo objiciantur honesta majorum facta, eorumque imitandorum stimuli posteritati addantur)

e dell'altra non avessero ritrovata protezione, e ricovero ne Palazzi e ne Musei di que Principi : ove aperto è l'accesso ad ogni studioso, quasi a pubblica Accademia ed Univer-

sità di tutte le nobili cognizioni?

Quel medesimo genio ereditario, che da Roma sua Patria pregiasi di aver tratto la Serenissima Casa Farnese, ed a Roma sua Patria tanta parte mantiene del suo splendore; nello incitare in questi ultimi anni il fu Serenissimo Duca Francesco ad esporre in pubblico lume i tesori del suo Museo di antichità ferbate in Parma; ha eccitato ancora l'attenzione de' suoi Ministri qui in Roma a ricercare ne' fondi di sua ragione, e specialmente nel Monte Palatino, nuova miniera di eruditi monumenti, per vie più illustrare ed arricchire le precedenti raccolte. Incominciò la ricerca con felice auspicio il Marchese Ignazio de' Santi, prima di essere chiamato da questo impiego di Roma all'altro della Segretaria di Stato dal suo Sovrano. Proseguilla con tanta sorte il Conte Suzzani succedutogli nel Ministero in questa Corte; che gli riuscì di scoprire alcune delle più magnifiche Sale del Palazzo de' Cesari ristorato da Domiziano, e di ritrovarvi tale maestà di struttura, e pregio tale di ornamenti, dissotterrandoli infranti dalla ruina dell'ampie volte; che, quando maneassero Archi Trionfali alla Città, e così fatti

restitutio ac progressus suisset duobus hisce postremis saeculis, ex quo coeperunt reviviscere; nisi lectissima utriusque artis exempla praesidium, resugiumque in magnificis horum Principum aedibus, atque cimeliarchiis invenissent: quo semper, tamquam ad publicam quarumcumque liberalium disciplinarum Academiam, cuique optimarum artium studioso aditus patet?

Hoc idem ingenium, quod ex Urbe Roma fuae Gentis Patria in eosdem Farnesios Principes hereditate transivit, quodque eidem Romanae Urbi tantum perennis gloriae cumulum fervat; cum Serenissimum quondam Ducem Francifcum postremis hisce annis incitavit, ut affervata in Parmensibus cimeliarchiis antiqua monumenta publici juris faceret; tum vero ejus Administrorum hic Romae commorantium diligentiam acuit, ut in eorumdem Principum fundis, ac praesertim in Palatino Colle, novam exquirerent eruditorum monumentorum fodinam, queis collectiones ab aliis olim editae locupletes magis fierent, magisque illustres. Hanc inquisitionem, & felici quidem auspicio, adortus est primum Ignatius Marchio de Sanctis, antequam hinc a suo Principe evocaretur, ut Principatus a secretis munus obiret. Felicibus coeptis tanta cum felicitate institit Comes Suzzanius, qui in illius locum hac in urbe fubrogatus est; ut nonnullas Caelarum Domus per Domitianum restitutae magnificentiores Aulas detexerit, eamfatti lavori d'ottimo stile; soli questi basterebbero a far pieno testimonio della magnificenza dell'antica Roma, della eleganza, e della perfezione delle arti nel colmo del fiorir loro fotto de' Cesari. Oltre di ciò dalla disposizione di queste parti più grandi e più riguardevoli del Palazzo Imperiale, e dalle vestigia, che restano in molti luoghi, di appartamenti, di cortili, e di portici, potendosi bastevolmente ricavare l'armonia, e la relazione, che manifestano di tutta la Pianta del Palazzo fabbricato da Augusto, ed ampliato da Tiberio e da' Successori; si può dire che la scoperta di queste Sale ne abbia dato l'ingresso ad ogni parte della Regia non tanto de' Romani Imperatori, quanto della maestà, e della eleganza delle arti Greche e Romane : le quali quivi depositarono, come attestano Plinio e tanti altri Scrittori di quel secolo, le opere di Scoltura, di Architettura, e di Pittura le più ammirate in tutte le Provincie dell'Imperio Romano.

Essendomi toccato in sorte di essere presente a tante riguardevoli scoperte; e considerando la utilità, che può trarse per l'avanzamento delle tre suddette prosessioni dalla inspezione di questi esemplari delle medesime; ho giudicato di esporte in pubblico per le stampe: e benchè io non presuma di avere interamente agguagliata e conseguita la idea degli Architet-

que structurae majestatem, & reliquias Ornamentorum tanti pretii ex amplorum fornicum ruinis effossas; ut, si arcus triumphales, & ejusmodi alia optimae notae opera in Urbe deessent; haec fola plusquam satis testimonium darent antiquae Romanae magnificentiae, elegantiae, & perfectionis artium, quales sub Caesaribus ad supremum usque apicem deductae floruerunt. Praeterea, cum ex majorum harum, infigniorumque partium Aedificii Regalis situ, atque ex veltigiis, quae etiamnum pluribus in locis exstant, diaetarum, cavaediorum atque porticuum conjicere fatis pollimus fymmetriam atque proportionem Ichnographiae totius Domus, quae ab Augusto aedificata, a Tiberio ac successoribus aucta est; dici potest, detectis hisce Aulis patefactum esse aditum ad conspiciendas, admirandasque partes omnes Regiae non tam Romanorum Imperatorum, quam ipfius majestatis atque elegantiae Graecarum ac Romanarum artium : quae ibi fervanda collocarunt ( teste Plinio, aliifque tam multis illius aevi Scriptoribus) Sculpturae, Architecturae, atque Picturae opera, quaecumque prae ceteris admirationem in omnibus Romani Imperii provinciis moverant.

Cum mihi obtigerit interesse, dum tot insignes reliquiae detegerentur; cumque mecum ipse reputarem adjumenta, quae tribus memoratis artibus afferri possunt ad progressus faciendos, ubi haec earumdem artium exemplaria li-

C ceat

ti celebri, e delle perfezioni di questo edificio e d'ogni sua parte, e possa perciò temere di non diminuirle in cercare di rappresentarle; contuttociò non mi rimuovo dal proponimento di darle in luce, a ciò fare affidato e spinto dalla considerazione, che altro più perito indagatore possa un giorno darci più esatta cognizione di quello che io rozzamente mi vada ingegnando di fare in questo trattato e descrizione del Palazzo degli antichi Gesari in Roma: la di cui ripartizione potrà il Lettore comprendere dal seguente Capitolo.



ceat inspicere; id consilii cepi, ut ejus effossionis memoriam typis committerem. Et quamquam illud mihi non arrogem, ut celebrium Architectorum ideam, perfectionemque omnem hujus aedificii, omniumque ejus partium animo ac mente me affecutum existimem, itaque sit mihi timendi locus, ne, dum oculis haec subjicere studeo, eorumdem praestantiae detraham; a proposito tamen ea in adspectum lucemque proferendi confilio haud recedo, ea cogitatione animos stimulosque addente, fieri posse, ut peritior aliquis inquisitor accuratius aliquando exponat, quidquid ego pinguiori, ut ajunt, Minerva explicare conatus fum hocce tractatu, & descriptione Romanae antiquorum Caesarum Domus: cujus operis divifionem ex sequenti capitulo cognoscere Lector poterit.



### CAPITOLO SECONDO.

Ripartizione dell'Opera.

Per formare una chiara idea di ciò, che si è conosciuto del Palazzo de' Cesari nelle parti che restano, e da queste arguire la corrispondenza delle abbattute, e con ciò dare il disegno del tutto, è necessario dapprima apportare una generale notizia del sito, e delle varie strutture fatte, ristorate, o mutate da diversi Principi nello stesso Palazzo, affinechè la unità e conformità di tutto il corpo inutilmente non si ricerchi ne pezzi che a questo corpo non si attengono, o nel capriccio degli Architetti o degl' Imperatori di varie età: i quali mutarono disposizione ad alcuna parte, nel suo sito ben collocata secondo la prima idea del Fondatore.

Data prima una occhiata al sito del Monte Palatino, dov'è fondata l'abitazione de' Cesari; e numerate le nuove estensioni aggiunte di mano in mano da' successori di Augusto; s'indagherà sotto qual Principe siano state erette le più riguardevoli strutture che oggidi restino: e fissato il disegno di queste note, e la proporzione, e la relazione, che hanno con l'altre, sussistenti bensì, ma prive d'indicio certo della di loro età e del Fondatore; si verrà a rilevare dal consenso, armonia, e proporzione delle prime con le seconde la Idea del Pa-

lazzo,

### CAPUT SECUNDUM.

Operis Divisio.

T claram efformemus ideam eorum, quae de Regia Caesarum, partibus, quae superfunt, cognitis, innotuerunt, atque ex his colligamus ceterarum, quae dirutae funt, ad has ipsas responsum, atque ita totius molis descriptionem exhibeamus; initio afferamus oportet generalem notitiam loci, ac variarum aedificationum, quas diversi Principes in eadem Regia excitarunt, instaurarunt, mutaveruntque: ut ne totius corporis unitas, & symmetria inutili labore quaeratur aut in partibus ad hocce corpus non pertinentibus, aut in arbitrariis superstructionibus Architectorum, vel Caesarum variis temporibus imperantium: qui rectum alicujus partis juxta Fundatoris mentem olim dispofitae ordinem interverterunt.

Spectata primum Palatini Montis area, in qua constructa est Caesarum Domus, dinumeratisque novis aedificationibus, quibus haec suit identidem per Augusti successores amplificata; investigabimus quo Principe magnificentiores structurae adhuc exstantes conditae suerint: & harum partium, quae nostram notitiam non essugerunt, constituta sorma, & proportione, & symmetria, qua conveniunt cum ceteris, exstantibus illis quidem, sed nullo certo vel aetatis, vel auctoris indicio notatis; ex convenientia ac propor-

D tio-

lazzo, se non qual fu sotto ciascheduno de' Cesari; almeno quale mostra d'essere stato sotto quel Principe, ch'eresse quelle parti principali, che hanno il carattere della sua età, e che le ordinò in simmetria con le altre, alle quali mancano i testimonj del di loro precedente principio.

Premettasi adunque in primo luogo una Idea generale del Sito della Reggia fabbricata per el Imperatori Romani nel Monte Palatino.

Secondo. Si apportino le Piante di quegli Autori, che hanno considerate e rappresentate le vestigia, e l'aspetto di ciò, che si era scoperto in tempo loro di quel magnifico edisticio.

Terzo. Si ricavi dagl'Istorici e dagli Antiquari più classici la Serie della prima fondazione e delle successive aggiunte, ristori, e mutazioni di quel Palazzo Imperiale.

Quarto. Premesse queste generali notizie del Palazzo e delle sue vicende per varie età, vengasi alla Scoperta ultimamente fatta de' Saloni principali di esso negli Orti Farnesiani. Si determini la età della struttura di questi Saloni, e si dia relazione della vasta estensione, e della proporzione regolata de' medesimi, e della magnificenza degli Ornamenti ivi scoperti.

Quinto. Dalla corrispondenza delle misure e della disposizione ed ornamenti di questi mem-

bri

tione, qua priores cum alteris congruunt, Regiae universae speciem arguendo eliciemus, si minus qualis suit sub unoquoque Caesarum; saltem qualis suisse videtur eo imperante, qui praecipuas illas partes, temporis Principatus sui signa prae se serexit, disposuitque apto commensu cum reliquis, quarum antiquioris originis testimonia desiderantur.

Primum ergo generalem exhibeamus Ideam Loci, ubi Regia fuit ab Imperatoribus Romanis

in Palatino monte exaedificata.

Secundo afferatur *Ichnographia*, ut ab iis Scriptoribus exhibita est, qui scrutati sunt, descripseruntque vestigia, & faciem eorum, quae ex praeclaro illo aedificio illorum temporibus detecta suerant.

Tertio colligatur ex Historicis, & celebrioribus Antiquariis Series eorum, quae ad primam illius Regalis Domus aedificationem, ad confecuta additamenta, ad instaurationes, mutationesque ex ordine cognoscendas conducere poterunt.

Quarto, Praemissis hisce generalibus Palatinae Domus notitiis, ejusdemque vicissitudinum, gradum faciamus ad ipsius Aulas primarias nuperrime in Farnesianis Hortis detectas. Quo illae aevo conditae suerint, statuamus; nec non & vastam earumdem amplitudinem, ac proportionem ad regulas exactam, Ornamentorumque magnisicentiam, quae ibidem essossa sunt exponamus.

Quin-

bri principali con le altre ruine che restano del corpo del gran Palazzo si procuri di ricavare la Idea del tutto, cioè la Pianta, e l'Alzato di tutta la Reggia sotto quel Principe, che sondò le parti principali di essa negli accennati grandi Saloni ora scoperti.

Sesto. Si passi finalmente da questa più certa nozione dello stato del Palazzo di allora a qualche altra, che parrà illustre e degna di ristessione sotto altro Principe, ricordataci dal-

le istorie e comprovata dalle ruine.



Quinto ex dimensionum, dispositionis, ac Ornamentorum ejusmodi praecipuarum partium symmetria cum ceteris maximarum Aedium parietinis adhuc exstantibus totius molis ideam elicere connitamur, nimirum Ichnographiam, & Orthographiam totius Regiae, qualis ejus Principis aetate suit, qui memoratas amplissimas Aulas nuper detectas aedisicavit.

Sexto denique ex hac certiori notione Palatinae Domus, qualem nimirum tum fuisse apparet, ad alias quasdam, quae alio quoque Principe imperante illustres, & animadversione dignae videbuntur, Historicorum monumentis assertas, & parietinarum testimonio confirmatas transitus siat.



### CAPITOLO TERZO.

Idea generale del fito ed estensione così del Monte Palatino, come dell' abitazione degl' Imperatori Romani su quello fondata.

I L Monte Palatino è quello tra i sette colli di Roma, che su la prima Città di Romolo, e in progresso di tempo divenne un solo Palazzo de Gesari: occupando essi con la loro Reggia tutta la estensione del colle, o almeno poca lasciandone esente dal costituire parte, o pertinenza del di loro Palazzo.

Questo Colle è isolato, nè si attacca con veruno degli altri sei colli, da' quali sembra essere coronato. Da Levante ha il Monte Celia, che gli fa prospettiva per tutta la estensione dall' Anfiteatro Flavio, detto oggidi Colosseo, sino a S. Gregorio: dividendo ambedue i colli il fondo della pianura e della strada sottoposta, che da S. Gregorio detto nel Clivo di Scauro è tirata a filo diritto sino all' Arco di Co-Stantino. Da Mezzodi, e da Ponente d'Inverno ba il Circo Massimo, che possiamo dire una valle, che lo divide dal Monte Aventino. Da Ponente Estivo il sottoposto Foro Boario, e'l Romano lo separano dalle radici del Campidoglio : e dalla parte di Tramontana la Via Sacra, che gli sta a piedi, tanto si spande, che una pianura, anzi che piazza, gli sottopone, continuata sin sotto le falde dell' Esquilino, che

### CAPUT TERTIUM.

Idea generalis fitus, atque ambitus cum Palatini montis, tum Domus Imperatorum Romanorum ibidem exstructae.

Ons Palatinus inter feptem Romanos colles ille est, qui prima fuit Romuli Urbs, cursuque temporis una Domus Caesarum factus est: suis enim illi aedibus totum collem occuparunt, aut exiguum certe spatium relictum suit, in quo non aut ipsius Regiae partem, aut externorum ad eam pertinentium aedisiciorum

aliquid collocarint.

Hic Collis ad instar insulae est, a sex reliquis undequaque sejunctus, quibus veluti quadam corona septus videtur. Qua Solem orientem spectat, Caelius illi mons adjacet, eidemque totum illud latus obvertit, quod a Flavio Amphitheatro (hodie Colosseum appellatur) ad S. Gregorii usque protenditur : alterum enim collem ab altero supposita planities, atque via dividit, quae a S. Gregorii in Clivo Scauri nuncupati recta ad Arcum ufque Constantini producitur. Ad Meridiem, & Occidentem hibernum spectat Circum maximum, quem habere possumus tamquam vallem, quae illum ab Aventino dirimit. Ad Occidentem aestivum a radicibus Capitolii illum fejungit fubjectum Boarium & Romanum Forum: & ad Septentriones supposita Via Sacra tam longe lateque patet, ut planitiem potius quam plateam subjiciat

va crescendogli in faccia verso gli orti Mattei e S. Pietro in Vincoli.

La figura della pianta di questo colle è un trapezio non guari differente dal parallelogrammo rettangolo, e che molto si accosta al quadrato. L' uno de'lati AB sarebbe misurato dalla lung hezza del Girco Massimo, la quale costituisce parte della Via Appia e della Trionfale, e fu di tre stadi (per testimonianza di Plinio nel cap. 15 del libro 36) che sono piedi Romani 1875; se toccasse ambe l'estremità del Circo. Ma perchè da Levante d'inverno il Circo eccede per un quarto in circa di sua lunghezza; resta misurata la estensione del Colle dalla Meta Orientale del Circo sino alle Carceri dello stesso Circo, cioè sino alla Chiesa di S. Anastasia, con la estensione a un di presso di piedi Romani 1400. Dallo stesso angolo A del trapezio di questo colle, che-riguarda sopra la via Appia in faccia a S. Gregorio; prolungasi la linea, che misura il lato Orientale AC, sino all'Arco di Costantino per piedi Romani 1450. La Via, che dall'Arco di Costantino e dalla Meta Sudante stendesi per le falde del Palatino; misura altresì la lunghezza di esso dal lato CD di Tramontana sino alla Chiesa di S. Maria Liberatrice nel Foro Romano con piedi 1300 : e dalla Chiesa di S. Maria Liberatrice sino a quella di S. Anastasia il quarto lato, che sta a Ponente, riesce di piedi Romani 1300. Queste dimensioni sostenu-



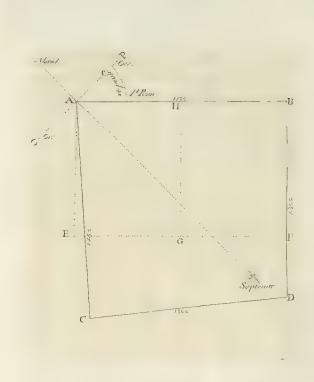

jiciat usque ad Exquilini radices, qui e regione illius leviter assurgit ad Matthaejorum hortos,

atque aedem S. Petri ad vincula.

Hujusce collis ichnographia trapezio continetur non admodum dissimili parallelogrammi rectanguli, & ad quadratum prope accedente. Hujus alterum latus AB metiretur longitudo Circi maximi, quae pars est Viae Appiae, atque Triumphalis, quae longitudo trium stadiorum fuit (Plinio teste lib. 36 cap. 15) idest Romanorum pedum 1875; fi par Circo usque ad extremas hujus partes latus illud utrimque produceretur. At, cum ad Orientem hibernum Circi longitudo quarta circiter fui parte fuperet; aequatur hoc latus lineae, quae a Meta Orientali Circi ad ejus Carceres usque procurrit, idest ad S. Anastasiae, ac proinde pedibus Romanis circiter 1400. Ab eodem trapezii ipfius collis angulo A, ex quo Appia Via despicitur e regione S. Gregorii, linea metiens orientale latus A C usque ad Arcum Constantini producitur Romanorum pedum 1450 longitudine. Via, quae a Constantini Arcu, & a Meta Sudante, utivocant, protenditur per Palatini radices, hujus longitudinem pariter metitur a Septemtrionali latere CD usque ad S. Mariae Liberatricis in Romano Foro pedibus 1300: & a S. Mariae Liberatricis usque ad S. Anastasiae quartum latus Occidentem respiciens totidem pedes occupat. Hae dimensiones jam duobus, iam tribus arcuum ordite con archi a due e tre ordini quasi universalmente per tutto il ricinto del colle, benchè danneggiati in qualche parte da tanti secoli, e da tanti affedj, e ruine della Città; lasciano tuttavia bastevolmente definito ogni lato del monte : e più evidente ancora del ricinto mostrano il ripiano superiore di tutto il colle, che stendesi quasi ad uno stesso livello per tutto lo spazio, che vedremo essere stato occupato dalli piani nobili delle strutture di Augusto, di Tiberio, e di Domiziano, e ci fa comprendere, essere stata dagl' Imperatori così agguagliata, e ridotta ad un piano medesimo tutta l'aja superiore del Palatino, quale richiedevasi a farlo divenire un corpo unito di Palazzo ben regolato, e corrispondente nelle sue dimensioni, degradando solamente con dolcezza dall'estremo di quei piani nobili per calare verso la Via Sacra a Tramont ana nella parte EFDC a formarvi l'ingresso principale.

La elevazione del piano superiore sopra il piano d'oggi della Via Appia e della Trionfale è di piedi Romani cento in circa. Il livello delle finestre superiori dell'Ansiteatro di Tito detto Colosseo, che dalla linea dell'orizzonte ci viene indicato; senz'altre misure ci dimostra chiaramente sopra l'antico piano dell'arena del Circo e del Colosseo avere di elevazione intorno a 120 piedi Romani.

Nè

ordinibus toto fere collis ambitu dispositis congruentes, quamquam hi tot saeculorum decurfu, tot obsidionum casibus, tot ruinis Urbis aliqua in parte nonnihil detrimenti ceperint; omnia tamen montis latera definitis terminis fatis demonstrant, & adhuc luculentius, quam circuitum, ostendunt superiorem totius collis planitiem, quae ad idem ferme libramentum ubique porrigitur per totum illud spatium, quod occupatum fuille videbimus a primario feu nobiliori folo structurarum Augusti, Tiberii, ac Domitiani, quaeque innuit satis aperte, ad idem libramentum omnem Palatini fuperiorem aream ab Imperatoribus fuille redactam, ut elle oportuit, quo Regium ibi Aedificium apta partium symmetria rite exstrueretur, atque in Septemtrionali tantum parte EFDC ab ora ejusdem foli nobilioris in Viam Sacram fuisse devexam, ut primarius ibi ad Regiam aditus aperiretur.

Superior planities hodiernum Appiae, ac Triumphalis Viae folum 100. circiter pedibus supereminet. Libramentum senestrarum superiorum Amphiteatri per Titum constructi, quod Colosseum dicitur, satis indicatum ab horizontali linea, ut ne sit opus aliis dimensionibus, palam facit supra arenam Circi, & Colossei antiquam centum serme, & viginti Romanis pedibus assurexisfe.

Ne-

Nè molto differenti da questa del Palatino sono le altezze del Monte Celio e dell' Esquilino indicate dal paragone degli stessi ripiani dell'Anfiteatro, de'quali sappiamo la elevazione diligentemente misurata dagli Architetti: e notasi la corrispondenza paragonandole con la linea sensibile dell'orizzonte nel passeggiare che un fa sulla cima del Palatino.

Abbiamo adunque per Aia da fondarvi il Palazzo de' Cesari questa estensione del Palatino ne quattro lati suddetti, la quale può dirsi un trapezio assai prossimo al parallelogrammo rettangolo, ABDC, per due versi BD, DC esteso piedi Romani 1300, e per gli altri due BA, AC 1400, e 1450 in circa, ed elevato da' piani sottoposti della Città e delle strade antiche piedi Romani 120, e sopra le

moderne 100.

In questo trapezio si riconosce disegnato dagli Architetti de' Cesari un parallelogrammo rettangolo e quadrilungo AEFB per pianta del Palazzo, che ha i due lati AB, EF paralleli al Circo massimo lunghi piedi Romani 1400, e gli altri due AE, BF, tirati ad angoli retti sopra de' primi, di lunghezza solamente di piedi Romani 900 in circa: nella metà del quale spazio parallelogrammo situata a Levante d'inverno AEGH vedremo effere stato fondato il Palazzo di Augusto, e nell'altra metà di questo spazio, che resta a PonenNeque ab hac Palatini valde differunt Caelii, & Exquilini montium altitudines: quod facile apparet, fi comparentur eifdem Amphiteatri partibus, quarum altitudinem perspectam habemus ex accuratis Architectorum dimensionibus: earumque ad hanc responsum cernet, si quis verticem Palatini perambulans ad lineam horizontis sensibilis illas reserat.

Habemus itaque tamquam aream, cui Caesarum Regia superstruatur, hoc Palatini collis spatium memoratis quattuor lateribus conclusum, quod dici potest trapezium quamproxime accedens ad parallelogrammum rectangulum, ABDC, quod duobus lateribus BD, &DC utrimque Romanos pedes 1300, duobus vero aliis, BA quidem circiter 1400, AC autem 1450 circiter pedes patet, & a veteri subjectae Urbis, & viarum solo 120, ab hodierno autem 100 Ro-

manorum pedum altitudine affurgit.

Hoc in trapezio descriptum apparet ab Architectis Caesarum parallelogrammum rectangulum altera parte longius AEFB, ad ponenda Regiae Domus fundamenta: cujus parallelogrammi duo latera AB, EF Circo Maximo parallela protenduntur Romanos pedes 1400; duo vero reliqua ad angulos rectos prioribus insistentia pedes Romanos sere 900: in cujus spatii parallelogrammi dimidia parte ad hibernum Orientem sita AEGH positam suisse videbimus Augusti Domum, in alia vero parte, Guae

te estivo, HGFB, scorgeremo alzata da Tiberio e compiuta da Caligola altrettanta abitazione, quanta era quella di Augusto: e l'una e l'altra di queste dopo gl'incendj sotto Vitellio si riconosce ristorata da Domiziano, e ridotta a più magnifica e bene ordinata struttura, conservata dipoi per lunghe età con poca

variazione da' successori nell' Imperio.

A fine di dare una più esatta notizia della direzione di queste linee del parallelogrammo, le quali formano i lati del Palazzo, rispetto a' cardini del mondo; non lascerò di dire, che quattro di dopo il solstizio estivo, cioè il di 25 Giugno, di questo anno 1725, in cui scrivo; ritrovandomi nel tramontare del Sole sulla facciata AB parallela al Circo Massimo, vidi il Sole entrare nell'orizzonte, e nello stesso tempo restare occultato precisamente dalla cupola di S. Pietro in Vaticano, la quale non istà diretta a filo con la linea AB lato del Palazzo, ma forma con questa un angolo di gradi 12<sup>1</sup> più verso Ostro. La linea AB del Palazzo, ch'è la stessa continuata della Via Appia; prolungandosi arriva a Monte Mario, anticamente detto Clivo di Cinna, ed incontra nelle case del Vignati, prossime alla Chiesa de' RR. PP. Domenicani, sullo stesso Monte Mario.

Nel di medesimo 25 Giugno 1725 poco appresso il tramontare del Sole la Luna, che gli

quae ad Occidentem aestivum superest, HGFB, a Tiberio erectum & a Caligula persectum cognoscemus tantumdem aedium, quantum Augusteis responderet: utraque vero aedisicatio post incendia sub Vitellio per Domitianum instaurata agnoscitur, atque ad magnisicentiorem structuram, ordinemque aptiorem redacta, qualis per multas aetates, ab hujus in Imperio successoribus parum immutata, permansit.

Ut accurationem afferamus notitiam harum parallelogrammi linearum, ex quibus latera Domus constant, quatenus scilicet eae lineae ad orbis cardines diriguntur; haud praetermittam commemorare, me quarta die a folftitio aestivo, nimirum die 25 Junii, hujusce anni 1725, quo quidem isthaec scribuntur; dum occidente Sole consisterem in latere AB, parallelo cum Circo Maximo, Solem vidisse horizontem ingredientem, eodemque puncto temporis ereptum oculis a tholo S. Petri in Vaticano, qui non in directum tendit cum linea AB latus Domus constituente, sed cum hac angulum efformat graduum duodecim cum dimidio Austrum verfus. Linea Regiae Domus AB, quae una eademque est ac Viae Appiae, progrediens pertingit montem Marium, olim Clivum Cinnae dictum, incurritque in domos Vignati, quae templo RR. PP. Praedicatorum proximae, in eodem Mario monte sitae sunt.

Die eodem post Solis occasium Luna, quae eidem

era opposta nel Plenilunio; sorgeva dalla sommità del Monte Albano, un grado in circa d'orizzonte più meridionale della istessa sommità del monte, ove su il tempio di Giove Laziale.

Ma più brevemente s' intenderà la situazione dello stesso lato AB parallelo al Circo, se diremo che sta nel piano ed azimuto medesimo della via Appia, la quale nel Palatino sa un angolo di gradi 45 col Meridiano. Adunque la facciata AB dal verticale primario OAP, o sia azimuto, che passa per li punti di Oriente ed Occidente equinoziale OP, declina verso Ponente per l'angolo PAB di gradi 45: e la facciata AC altrettanto in circa declina dal piano medesimo del verticale primario OA per un angolo OAC di gradi intorno a 45 verso Levante: ed a proporzione le opposte facciate, o lati del trapezio, CD, BD.

La disposizione delle quattro facciate del Palazzo è secondo le regole da Vitruvio prescritte: il quale nel cap. 6. del libro 1 ne insegna, doversi sfuggire nel filo delle strade (ed in conseguenza degli appartamenti a quelle paralleli) i quattro venti cardinali. Quivi le linee di questi venti stanno a mezzo il quadrante, formando angoli di 45 gradi con le facciate: ch'è il sito più salubre per sentimento di Vitruvio, che possa determinarsi.

dem opposita erat in plenilunio; evertice montis Albani assurgebat, declinans ad meridiem uno circiter gradu horizontis ab summo ipsius montis cacumine, ubi olim Jovi Latiali templum dicatum suerat.

Sed citius cognoscetur situs ejusdem lateris AB, Circo paralleli, si dicamus eum positum in eodem plano, & azimuth Viae Appiae, quae in Palatino angulum efficit graduum 45 cum Meridiano. Ergo sacies AB a verticali primario OAP, seu azimuth transeunte per puncta Ortus & Occasus aequinoctialis OP, declinat Occidentem versus, angulum efficiens PAB graduum 45; & sacies AC tantumdem fere declinat ab eodem plano verticalis primarii OA Orientem versus angulo OAC graduum circiter 45: ac, servata proportione, similiter se habent oppositae sacies, seu latera trapezii, CD & BD.

Quattuor Domus Regalis facierum dispositio est exacta ad Vitruvii regulas, qui c. 6. libri 1. praecipit, ut in viarum, ac proinde etiam in diaetarum eisdem parallelarum linea, quattuor cardinales venti evitentur. Hic autem horum ventorum lineae secant medium quadrantem, seu cum lateribus angulos efficiunt graduum 45: qui situs ex Vitruvii mente, omnium veluti saluberrimus, in aedisicationibus est eligendus.

## CAPITOLO QUARTO.

Piante del fito del Monte Palatino, e delle ruine del Palazzo de' Cesari ivi scoperte, e date in luce dagli Scrittori di antichità.

Ue Piante io ritruovo stampate del Monte Palatino e delle ruine del Palazzo de' Gesari; l' una poco diligente, e troppo angusta per darci notizia distinta dell' edificio in quella rappresentato; l'altra più accuratamente formata, e in ampiezza tale da poterne trarre idea di molte fabbriche indicate per le vestigia ivi segnate per tutto il monte col riscontro delle ruine. La prima fu data in luce sotto Giulio III da Leonardo Bufalini l'anno 1551 il di 26 di Maggio con la pianta di tutta Roma: nella qual pianta essendo contrassegnate in più luoghi le antiche muraglie rimaste sopra terra delle fabbriche diroccate; anche nel sito del Monte Palatino si veggono indicate molte reliquie di antichità. Ma quantunque la immagine di tutta la Città sia delle maggiori che siano state sinora impresse, essendo in istampa di legno rappresentata con molti fogli, di modo ch'è larga tutta l'immagine piedi Romani 6 = e lunga altrettanto; contuttociò il sito, che il Monte Palatino occupa in quella carta, non è maggiore di un piede per ogni verso : così che poco apparenti sarebbero state le misure degli edifici, ancora quando fossero state stampate in rame con

## CAPUT QUARTUM.

Descriptiones superioris areae Palatini montis, & vestigiorum dirutae Regiae Caesarum exreliquiis ibi detectis, ut per antiquarum rerum Scriptores in lucem prodierunt.

Uplex, quantum mihi quidem videre licuit, exstat imago typis excusa superiorem Palatini montis aream, & vestigia dirutae Caefarum Domus oftendens, quarum altera non fatis diligenter efformata, & breviori spatio insculpta est, quam ut claram inde distinctamque ejus aedificii notitiam possimus elicere; altera accuration, & quantum fatis, ampla, ut ideam ingerat multarum aedium, quas vestigia ibidem per univerfum collem designata, horumque cum parietinis collatio indigitant. Prior fuit edita a Leonardo Bufalino anno 1551 die 26 Maji, Julio III Pontifice, ichnographiae totius Urbis inferta: in qua cum veteres eversorum aedificiorum parietes e terra exstantes pluribus in locis indicentur; inter hos in Palatini quoque montis regione multae antiquitatis reliquiae defignantur. At, quamvis haec totius Urbis Ichnographia una fit ex amplioribus, quas ad hanc usque diem excudi contigerit (typo quippe ligneo pluribus chartae foliis impressa, ut tum in longitudine, tum in latitudine pedes Romanos sex cum dimidio pateat) tamen ibi spatium Palatino monti attributum pedem quaqua versus non excedit, ita ut aedificiorum dimensiones apparere non fatis possent, si vel aeneae tabulae niticon finissimi contorni. Ma quella stampa su impressa in legno grossamente: e così negligente riuscì la cura del disegnatore; che in luogo di mostrarci la varia disposizione de' muri e la intersezione delle ruine, e rappresentare le fabbriche circolari e le rettilinee, si contentò di formare un craticcio di linee incrociate ad angoli retti, ovunque voleva indicare vestigio di antichità, tanto nel Palatino, quanto in molte altre regioni della Città: in modo che niun disegno sicuro può ricavarsi non solamente di tutto il Palazzo de' Cesari, ma neppure di quelle ruine di alcune sue parti, che

restano a noi scoperte.

L'altra delle due piante del Monte Palatino sinora stampate fu molto più accuratamente fatta disegnare dal celebre illustratore delle Romane Antichità Onufrio Panvinio: il quale nel suo libro de Ludis Circensibus volendo con la solidità della fondata sua erudizione fermare la base delle notizie, che apporta, incominciò dal rappresentare quelle del sito del Circo Massimo con le sue esatte misure, e vi aggiunse il Monte Palatino, dalle cui falde è sostenuto il Circo per la metà, e vi comprese gran parte dell'aja superiore del monte, segnando a luoghi determinati que' muri 👂 che vi restavano con le inflessioni loro, e figure, o rette, o circolari, o miste, interrompendone la continuazione, ove, essendo abbattute del

nuens.

nitidissimis lineis artifex insculpsisset. Ad haec autem typus ille ligneae tabulae rudistylo est inscriptus: eaque suit ejus, qui delineavit, incuria; ut nequaquam exhibens variam murorum dispositionem, ac parietinarum intersectionem, & circulares, ac rectilineas structuras, quae omnia erant oculis subjicienda; satis habuerit describere linearum ad rectos angulos se mutuo secantium craticulam, ubicumque placuit antiquitatis vestigium aliquod indicare tam in Palatino, quam in aliis multis Urbis regionibus: ex quo sit, ut nullam inde imaginem satis certam colligere liceat, non solum totius Domus Caesarum, sed neque illorum fragmentorum aliquarum ipsius partium, quae modo nobis conspicua sunt.

Alteram ex hactenus evulgatis areae Palatinae imaginibus longe diligentius describendam curavit laudatissimus ille Romanarum antiquitatum illustrator Onuphrius Panvinius: qui, cum in libro de Ludis Circensibus pro ea, qua pollebat, solida eruditione notitiis, quas affert, firmam basim supponere statuisset; exordium cepit ab ichnographia Circi maximi, allatis ejusdem accuratissimis dimensionibus; addidit Palatinum Collem, a cujus radicibus dimidium Circi sustinetur: eademque tabula magnam partem expressit supernae planitiei ipsius collis, indigitans opportune suis quosque locis muros superstites, eorumque slexus, figurasque, seu rectas seu orbiculatas, seu mixtas, interstitia in-

del tutto o sotterrate, non comparivano. M' immagino che Panvinio procurasse da' Capimaestri e cavatori, che avevano lavorato, ed escavato sotto il Pontificato di Paolo III e de' successori il sito di queste regioni del Foro, del Palazzo, e del Circo massimo; le più diligenti delineazioni, che potessero avere formate per loro memoria. Ma siccome di quel genere di persone, che poco pratiche di Architettura, e non punto di antica erudizione, possiedono una mediocre tintura di disegno; può facilmente sospettarsi che prendano sbaglio, qualora alli frammenti, che segnano ritrovati, prendono la libertà di aggiungere di loro capriccio il compimento dell'edificio non veduto; così non posso io fidarmi, che in quella pianta data al Panvinio essi non abbiano immaginato alcune fabbriche differenti dal vestigio, che videro. Anzi posso dire di aver certezza che prendessero equivoco nell' assegnare il luogo al tempio celebre di Apolline Palatino, immaginando essere fondamenti di quel tempio quelli che, tre anni sono, furono riconosciuti essere i bagni nobilmente arricchiti di marmi e di metalli.

Prendasi la pianta da Panvinio apportata, e da noi fatta di nuovo incidere giusta il suo esemplare, per inserirla in questo luogo. In Tav. I quella occupa il mezzo A del lato BC sopra il Circo massimo un edificio A curvato a modo di

nuens, ubicumque parietes, sive eversi penitus, sive terra obruti, non apparerent. Ab effossoribus, eorumque praesectis, qui sub Paullo III Pontifice ac successoribus laboraverant, foderantque has regiones Fori, Palatinae Domus, & Circi maximi; conquifivisse Panvinium arbitror exactiones icones, quas fibi ipfis in memoriae subsidium illi efformassent. At, sicut illud hominum genus, utpote qui Architecturae parum, nihil vero antiquae eruditionis periti, mediocrem graphices notitiam tenent; suspicari facile possumus alucinari, quoties id sibi juris assumunt, ut fragmentis, quae reperta describunt, quidquam ex arbitrio ad perfectionem ignoti operis adjiciant; ita ego adduci nequeo, ut pro certo habeam, eos in illa ichnographica delineatione Panvinio oblata nihil omnino aedificiorum confinxisse, quod cum inventis perspectisque vestigiis non conveniret. Immo affirmare certissime possum, eosdem per alucinationem falsos fuisse, cum locum percelebri templo Apollinis Palatini adfignantes putarunt ea fuisse templi illius fundamenta, quae tribus abhinc annis compertum est fuisse balnea marmoribus atque mețallis luculenter ditata.

Sumatur Panvinii ichnographia, quam ego rurfus ad ejus exemplar caelandam curavi, ut huic loco infererem. In ea medium A lateris Tab.I. BC imminentis Circo maximo tenet aedificium

di gradi o sedili del teatro: come il Panvinio crede essere quello stato il celebre Teatro di Tauro Statilio. Questa fabbrica, sezione di un gran cerchio, rimane oggidì visibile sotto la parte del Monte Palatino, cui possiede la famiglia de' Conti Spada: la quale resta attaccata da Levante agli orti Farnesiani, e dicesi il Giardino de' Signori Conti Spada, avendola essi acquistata l'anno 1689 dalla Casa Mattei de' Duchi di Giove: come appresso diremo nel determinare il sito del tempio di Apolline Palatino, La parte adunque di questo Giardino Spada, che risponde sul Circo massimo verso Libeccio DE; è sostenuta dagli archi e da' muri del sopraddetto Teatro, che ne dimostrano la pianta: e si riconosce essere alla metà del sito di quel Teatro il mezzo di questa facciata del Colle Palatino, e di tutta la fabbrica del Palazzo Imperiale su quello fatta in parte da Augusto, e in parte da Tiberio e da Caligola, e ristorata da Domiziano dopo gl'incendi sotto Nerone, e gli altri de' Vitelliani e di Tito: e nel parallelogrammo della nostra figura resta in H, cioè nel mezzo del lato AB.

Tutto il sito, che dal giardino Spada (largo appunto, quanto è il suddetto Teatro di Statilio) stendesi verso Levante, cioè verso S. Gregorio e SS. Giovanni e Paolo nel clivo di Scauro; è dal Panvinio attribuito con ragione al Palazzo di Augusto; del quale si riconosce

essere

ficium A curvum ad instar graduum theatri: ut re ipsa Panvinius opinatus est fuisse ibidem celebre Tauri Statilii Theatrum. Haec structura, ampli circuli fectione conclufa, hodie oculis objicitur sub eam Palatini partem, quam Comitum Spada familia possidet, quaeque ad Orientem contingit hortos Farnesianos, ac dicitur Viridarium Comitum Spada, quippe qui suam fecerunt anno 1689, emptam a familia Matthae-10rum ex Ducibus Jovii: ut infra dicemus, ubi Palatini Apollinis templo locum fuum adfignabimus. Pars itaque hujus viridarii Spadani, quae Circum maximum spectat Africum versus DE; fuffulta est arcubus & muris praedicti Theatri, a quibus ejusdem ostenditur ichnographia: atque in media theatri facie situm esse intelligitur medium hujus faciei Palatini collis, nec non totius structurae Caesareae Domus ibidem aedificatae partim ab Augusto, partim a Tiberio, atque Caligula, atque instauratae per Domitianum post incendia in eadem, primum Nerone, tum deinde Vitellio, ac Tito imperantibus, excitata: & in parallelogrammo tabulae a nobis allatae cernitur in H, idest in medio lateris AB.

Totum spatium, quoda Spadanis hortis, quorum eadem omnino latitudo est ac theatri, ad Orientem producitur, S. Gregorii aedem versus, & SS. Joannis & Pauli in Clivo Scauri; a Panvinio jure adjudicatur Augusti Regiae, cu-

essere il mezzo un' ampia Tribuna semicircolare I, detta da' Romani exedra, ovvero hemicyclus, nel diametro interno larga cento piedi Romani : di cui a dirittura ha segnato il Panvinio: Domus Augustana. A somiglianza di questa tribuna sembra che gli Architetti del Palazzo Pontificio del Vaticano abbiano fatta l'ampia nicchia o tribuna semicircolare detta di Belvedere, che fa prospettiva al giardino interiore. In fattiun gran Cortile EFGH a guisa del Vaticano le sta sottoposto, col solo divario, che la nicchia del Vaticano è sopra il lato minore del parallelogrammo del cortile; e questa del Palazzo di Augusto sopra il lato maggiore del parallelogrammo del suo cortile è innalzata. Di quà e di là dalla nicchia I si alzavano gli appartamenti eretti da Augusto: de' quali restano molte vestigia nella parte da Mezzodi IHC, che possiede il Collegio di S. Tommaso degl' Inglesi, e tiene ad uso di villa per ricrearsi ne' giorni di vacanza dalle scuole, locando l'altra sua parte del colle Palatino a diversi, che la coltivano ad uso di vigne : onde lo stesso cortile di Augusto EFGH Totto essa gran nicchia oggidi è piantato di viti. Colloca a ragione il Panvinio su questo sito nella sua pianta il nome di Domus Augustana: e prende tutto lo spazio orientale del colle Palatino sino alla Chiesa e Convento di S. Bonaventura, eretto dalla pietà della Pontificia

jus medium fuisse agnoscitur amplum Hemicyclum I ( etiam exedra a Romanis dicitur ) cujus interior diametros aequatur centum Romanis pedibus : prope quem Panvinius inscriptionem apposuit : Domus Augustana. Ad hujus exedrae fimilitudinem Pontificiarum in Vaticano aedium Architecti construxisse videntur amplum hemicyclum, seu exedram semicircularem vulgo dictam di Belvedere, quae interiori viridario prospectum exhibet. Enimvero amplum Cavaedium EFGH, Vaticani cavaedii ad instar, eidem subjectum est, hoc uno discrimine, quod Vaticana exedra fupra minus latus parallelogrammatis illius cavaedii erigitur; exedra autem Augusteae Domus supra majus parallelogrammatis cavaedii fui latus attollitur. Ex utraque parte exedrae I adfurgebant aedes ab Augusto constructae : ex quibus multa reliqua funt vestigia in meridiana parte IHC, quam Anglorum S. Thomae Collegium possidet, habetque tamquam rusticum diversorium, ubi feriis scholasticis animum adolescentes relaxent, reliqua fua Palatini collis portione pluribus locata, qui ibi vineas excolunt : quamobrem nunc ipsum quoque exedrae subjectum Augusti cavaedium EFGH vitibus consitum est. Huic loco jure a Panvinio in sua ichnographia nomen adscriptum est: Domus Augustana: quo ille designat totum orientale collis Palatini spatium ad templum usque &

tificia casa Barberina per li Frati della stretta Riforma di S. Francesco nel sito, che le sta a Tramontana, FGLKM. Intorno al quale sito dello stesso convento e chiesa dimostra la pianta di Panvinio che siano stati scoperti due grandi Saloni N,O, corrispondenti a quelli, che ora si scuoprono negli Orti Farnesiani: i quali da esso furono giudicati le Bibliotheche, Greca, e Latina, di Augusto, erette in vicinanza del Tempio di Apolline Palatino descrittoci da Properzio, e nobilitato dagli scritti di molti Autori: come appresso dimostreremo. E nel detto spazio orientale è necessario collocare anche l' altra parte del Palazzo di Augusto, che unita all'antecedente, abbraccia nel mezzo la nicchia, o sia emiciclo, o exdra sopraddetta.

In queste due parti del Palazzo di Augusto si riconosce la metà di tutta la fabbrica, che servì di abitazione a' successori, allora che venne ingrandita da Tiberio e da Caligola con simmetria corrispondente d'altri due quarti nel sito degli Orti Farnesiani DBQ, che restano a Ponente del Giardino Spada DEPM, e del teatro di Tauro Statilio, e ne dimostrano i fondamenti ne'siti DB, BQ, ed in altri ancora.

Li tre magnifici saloni scoperti ora negli orti Farnesiani ci hanno manifestata la idea della corrispondenza di questo edificio del Palazzo Imperiale negli altri due quarti così aggiunti da successori per accompagnare la fab-

brica

coenobium S. Bonaventurae, quoda Pontificia Barberinorum gente ad usum Fratrum strictioris observantiae S. Francisci pie conditum est ea in parte, quae ad Septemtriones vergit, FGLKM. Circa cujus coenobii ac templi locum Panvinianus typus detectas ostendit duas amplas aulas N, O, iis respondentes, quae hodie in Farnesianis hortis cernuntur: quas Panvinius suiffe arbitratus est Bibliothecas, Graecam & Latinam, Augusti, exstructas prope Palatini Apollinis templum a Propertio descriptum, multorumque Scriptorum monumentis nobile: ut infra oftendetur. Et in hoc quidem spatio ad Orientem sito collocare necessum est alteram quoque partem Augustei aedificii, quae una cum praecedente memoratum superius hemicyclum seu exedram mediam tenet.

Duas hasce partes Regiae ab Augusto conditae dimidium suisse apparet totius aedisicii, quod ipsius successores incoluere, postquam illud a Tiberio atque Caligula auctum suit duobus aliis quadrantibus eadem symmetria erectis in DBQ, ubi nunc horti Farnesiani, qui ab Occidente Spadanum viridarium DEPM, nec non theatrum Tauri Statilii contingunt, exhibentque horum quadrantium sundamenta in

locis DB, BQ, aliifque.

Tres magnificae aulae nuper detectae in Farnefianis hortis hujus aedificii Domus Caefarum fymmetriam nobis declararunt, qua ita duo

qua-

brica di Augusto, e per istendere la loro Reggia sopra tutto il colle Palatino, che su la in-

tera prima Roma di Romolo.

Mancarono i cavatori del tempo di Panvinio di fare questa scoperta: ond'è, che nella di lui pianta niuno vestigio si accenna di questi tre vasti saloni, che dovevano segnarsi in R, ove noi li vediamo. Dobbiamo bensi dire che a lui indicassera que' cavatori alcuna cofa di una fabbrica circolare S situata in vicinanza di queste sale, ove segnò Panvinio un tempio rotondo S, e la crede quello d'Apolline Palatino. Ma questo indicio ancora gli somministrarono molto confusamente: mentre le moderne scoperte di cinque anni sono ci banno dimostrato, che quello edificio circolare S non era tempio fabbricato da Augusto, o da Tiberio, ma una struttura molto più tardi alzata sopra un bagno nobilmente ornato da que' primi Cesari: ove si ritrovarono a' di nostri disposti in giro i sedili di mormo per lavarsi, con gentili colonnette, similmente di marmi nobili, ornate di basi e capitelli di bronzo, essendosi ancora scoperti i condatti di piombo, che portavano l'acqua calda e la fredda a ciascheduno de' seditori. Onde ricavasi, come a suo luogo dirò, che, se fu tempio rotondo quella struttura circolare alzata sopra i bagni di Tiberio e di Caligola e di Nerone; possa essere stato il tempio da Elagabalo eretto al suo Dio,

C10è

quadrantes a successoribus additi sunt, ut Augustanae structurae sormam imitarentur, suaque Regia universum Palatinum collem, qui prima, eaque integra Romuli Urbs suit, occu-

parent.

Eas autem Panvinio coaevi effosfores non detexerunt : ideoque in ejus ichnographia vestigium nullum ostenditur harum trium aularum, quae defignandae erant in R, ubi a nobis visuntur. Dicendum est equidem, eosdem effossores ipsi aliquid subindicasse de circulari quodam aedificio S hisce aulis proximo, ubi Panvinius descripsit templum rotundum S: quod Palatini Apollinis fuisse credidit. Verum id quoque indicii admodum confuse illi secerunt: etenim, quae ibi noviffime quinque abhinc annis detecta sunt; demonstrarunt, rotundum illud aedificium S non fuiffe templum ab Augusto vel Tiberio conditum, sed structuram multo post erectam supra balneum ab iisdem primis Caelaribus egregie ornatum: ubi hac tempestate inventae funt marmoreae fedes in orbem difpositae, quae usui essent sese abluentibus, cum columellis elegantibus ex nobili item marmore, basium & capitulorum aereorum ornatu infignibus, repertique praeterea funt tubi plumbei, qui aquam, & calidam & frigidam, ad quemlibet adfidentium ducerent. Ex quibus colligitur, ut opportuno loco dicam, fi ea rotunda structura imposita balneis Tiberii, Caligulae,

cioè al Sole, per contrapporlo in un certo modo a quello eretto da Augusto ad Apolline detto Palatino.

La poca attenzione de' Capimaestri, e de' cavatori nel somministrare a Panvinio troppo rozzamente indicato il genere di quella struttura circolare impedirebbe coloro, che riguardano la suddetta pianta alterata con le notizie così deformate, dal riconoscervi la intera idea del Palazzo de' Cesari compiuto dopo Augusto con queste aggiunte da Tiberio, e da Caligola, e ristorato e ridotto a più regolare simmetria da Domiziano; se non restasse corretta, e indirizzata dalle scoperte recenti: come appresso dimostreremo nel proseguire la nostra pianta, quando apporteremo quella de'bagni.

Basti ora di accennare per fondamento e saggio di ciò, che appresso vedremo, che il pavimento delle tre ampie sale oggi scoperte negli orti Farnesi in R, essendo lastricato di grandi riquadri e circoli di marmi duri larghi piedi sette in diametro sullo stile del pavimento della Rotonda, o sia Pantheon di Agrippa; ci ha fatto vedere, questo essere il piano nobile dell' edificio: e quel piano appunto ricorre per tutta la estensione superiore del colle negli orti Farnesiani RST, in quelli de' Conti Spada TDEF, e nella parte, che possiede il Collegio Inglese, IHC, non meno che nell'altra, ove sta la Chiesa di S. Bonaventura, MKL, sito di al-

ac Neronis, templum fuit; dici posse fuisse templum ab Elagabalo erectum Deo suo, hoc est Soli, ut hoc quodammodo opponeret templo, quod Augustus Apollini Palatino dicaverat.

Indiligentia, qua usi sunt essossore eorumque praesecti, cum nimis crasse hujus orbiculatae structurae genus Panvinio indicarunt; impedimento esset, ne, qui eam ichnographiam inspiciunt, ita desormatis, quae iis innotuerant, adulteratam; integram ex ea perciperent Caesareae Domus ideam, post Augustum a Tiberio atque Caligula his additamentis persectae, deinde vero a Domitiano instauratae, atque ad symmetriam regulis magis conformem redactae; nisi eam recens inventa emendarent, & intuentium mentibus sacem praeserrent: ut in ichnographiae nostrae explicatione ostendemus, cum balneorum diagramma exhibebimus.

Hic innuere suffecerit, tamquam sundamentum eorum, quae postea videbimus; amplarum trium aularum pavimentum nunc detectarum in Farnesianis hortis in R, cum constructum sit ex duris marmoribus quadratis, & in orbem conformatis, iisque diametron septenum pedum habentibus ad similitudinem pavimenti, quod cernitur in S. Mariae Rotundae, seu Agrippae Pantheo; illud, inquam, pavimentum nobis exploratum secisse, hoc esse primarium ejus aedificii solum. Et solum quidem illud tota superiore collis area protenditur, cerniturque in

M hortis

altre sale N, O, nominate da Panvinio le Biblioteche, Greca e Latina, di Augusto, e riconosciute oggidi per sale corrispondenti a queste nuovamente scoperte nel quarto di Ti-

berio, di Caligola, e di Domiziano.

Dobbiamo nondimeno ringraziare così la diligenza di Panvinio nel conservarci nella sua pianta quel barlume, che dello scavamento allora fatto gli diedero in qualche forma i Capimaestri, e nell'avercela illustrata con le dotte sue ristessioni; come ancora la buona intenzione de' medesimi Capimaestri in somministrarlo, quale seppero esprimere : conciossiacosachè senza di quella notizia o non potremmo oggidì, o molto difficilmente ci riuscirebbe di dare il riscontro di tutta la idea della fabbrica: la quale per l'ajuto delle certe notizie, che in questo tempo in tante parti principali di già sono evidenti, e dell'ampiezza, e della magnificenza di ornamenti delle medesime, ricavasi ancora da quelli pochi frammenti de' vestigj a queste corrispondenti, e in qualche modo rappresentati a Panvinio da' cavatori, e da lui a noi ed a' posteri, dandoci le pruove di tutta l'armonia delle parti, e della struttura del Palazzo de' Cesari, che apporteremo ne' Capitoli susseguenti.

hortis Farnesianis RST, in Spadanis TDEF, eaque in parte, quam possidet Collegium Anglicum, IHC, & in altera, in qua situm est S. Bonaventurae templum, MKL, ubi aliae aulae N,O, Augusti Bibliothecae, Gracae & Latina, a Panvinio inscriptae: quas hodie patet esse aulas respondentes recens detectis in Tiberiana Domus parte, quae eadem & Caligulae & Domitiani.

Grates nihilominus agendae funt cum Panvinii diligentiae, qui subobscuram notitiam de effossione tum peracta ex effossorum praesectis acceptam ad nos usque in tabula sua transmisit, eamque doctis observationibus illustravit; tum etiam rectae eorumdem praefectorum menti atque animo, qui illud lumen, qua claritate licuit, ei praetulerunt : ea namque notitia destitutis vix hodie, aut ne vix quidem daretur nobis totius molis ideam exhibere : quae eorum ope, quae certo cognita funt, atque in tam multis praecipuis partibus jam oculis patent, harumque amplitudinis, ac magnificentiae ornamentorum in iis superstitum, educitur etiam ex paucis illis fragmentis vestigiorum iifdem partibus respondentium, quae aliqua ratione Panvinio ab effossoribus indicata, ab eodem nobis, ac posteritati custodita fuere, nobisque argumenta fuggerunt ad ostendendum omnem partium commensum, & Caesarum Regiae structuram, quam sequentibus capitibus exponemus.

## CAPITOLO QUINTO.

Notizie più certe della ftruttura del Palazzo de' Cefari fomministrate dalla fcoperta de' Saloni negli Orti Farnesiani : de' quali si dà la Pianta, e la Elevazione.

Dopo di avere riconosciuto nelle due piante finora da altri segnate tutto ciò, che gli Antiquari sino all'età di Panvinio ci seppero indicare del Palazzo de' Romani Imperatori; dobbiamo ora soggiungere quello, che la età nostra ci sa conoscere molto certo ed evidente, così della grandezza e magnificenza, come della vera pianta, distribuzione, e proporzione delle parti di tutta la fabbrica: la quale, siccome ha comunicato il nome di Palazzo a ciascuno degli edifici più splendidamente eretti per li Principi e pe' Magistrati maggiori delle Città; così può servire di modello (benchè dissicile ad imitarsi, non che ad eguagliarsi) per la Reggia d'ogni Sovrano.

Nella parte adunque del monte Palatino compresa dentro gli Orti Farnesi, accanto alla facciata del giardino Spada, restano in piedi alcune parti di grosse muraglie, che dimostrano avere sostenuto edificio di grande altezza per una linea retta estesa ducento e cinquanta piedi Romani. Non resta memoria che alcuno si fosse provato adiscavarvi per dentro: veggendosi tra que' muri alzato un ammasso di ruine, che rassembrava un colle, ed era formato, co-

## CAPUT QUINTUM.

Exploratius cognita de structura Domus Caesarum ex detectis amplissimis Aulis in Hortis Farnessorum. Earum Ichnographia, & Orthographia.

Posteaquam intellectum est ex duabus vestigiorum tabulis ab aliis descriptis id omne, quod Antiquarii usque ad Panvinii tempora commonstrare potuerunt de Regia Caesarum; ea nunc addere oportet, quae aetas nostra nos docet multa cum certitudine ac evidentia tam de ejusdem ampla magnificaque specie, quam de vera ichnographia, distributione, & symmetria partium totius aedificii: quod, sicuti Palatii nomen commune essecit singulis domibus magnificentius in Principum usum substructis, & primariorum Civitatis cujusque Magistratuum; ita typi loco esse potest (quamvis ad imitandum, nedum ad aequandum, dissicile) cujuscumque Regis Basilicae construendae.

In ea igitur parte Palatini montis, quae Farnesianis Hortis concluditur, ad latus frontispicii hortorum Spadanorum, superstant portiones quaedam crassorum parietum, quae sustinuisse ostendunt praealtum aedisicium recta protensum pedum Romanorum ducentorum quinquaginta longitudine. Non proditum memoriae est, quemquam ante haec tempora aggressum interiora essodere, cum intra eosdem muros congestus fragmentorum acervus perspiceretur col-

me poi si è riconosciuto nello scavarlo, da'cementi delle volte cadute, che infransero e seco trassero a terra molta parte delle paretinel ruinare. Fu intrapreso di scoprire il di dentro delle muraglie circa l'anno 1720; e si riconobbero in quel ricinto tre vaste Sale: la principale delle quali è nel mezzo, ed essendo scoperta interamente, fece vedere una delle più magnifiche strutture, che siano state finora vedute. La pianta, che qui ne apporto fedelmente formata sulle misure che possono riscontrarsi ne' muri stessi oggidi liberati dall'ingombramento delle ruine; dimostra che stendevasi per lunghezza cento cinquanta piedi Romani, che sono 200 palmi in circa d' Architetto; e per larghezza piedi cento, cioè palmi 132. Supera perpalmi in larghezza la nave maggiociò di re della Basilica di S. Pietro in Vaticano: il che basta a formare qualche idea della magnificenza di sua struttura. Il vasto sito di questo ampio Salone è così bene distribuito in grandi nicchie maestosamente cavate nelle pareti, e distinte l'una dall'altra per colonne proporzionate a così gran tratto; che, siccome in ampiezza non vi ha salone, che lo superi; così in simmetria e magnificenza non vi ha struttura, che lo agguagli.

L'ingresso principale situato nel mezzo della facciata conserva per di dentro la distribuzione delle nicchie indicate. Le due Colonne,

che

guunt;

lis instar, constans, ut postea educendo patuit, ex caementis lapforum fornicum, qui magnam parietum fractorum vim fua ruina fecum traxere. Coepta est intra muros effossio circiter annum 1720; inventaeque funt inibi Aulae peramplae tres: quarum primaria mediana est, eaque detecta penitus, aedificium ex hucusque visorum magnificentissimis visui objecit, Hujus ichnographia, quam hic adjeci summa fide exactam ad eas mensuras, quae cerni possunt in iplis muris jam ruderum impedimento nudatis; ostendit illam patuisse longitudine centum & quinquaginta Romanorum pedum, qui funt palmi architectonici fere 200, latitudine vero pedum centum, qui aequantur palmis 132. Itaque palmis latior est mediano fornice Basilicae D. Petri in Vaticano: quod satis est ad speciem magnifici adeo aedificii aliquam concipiendam. Aulae latissime patentis ambitum tam apte distinguunt ampla loculamenta in muris decore excavata, & iis columnis intersita, quae conveniant ingenti adeo spatio; ut, quemadmodum aula nulla est, quae hanc magnitudine exsuperet; ita proportione & magnificentia nullum huic aedificium aliud fit comparandum.

Ostio aulae primario in media ejus fronte aperto adstant intus loculamenta, seu aediculae, ut diximus, distributae. Columnae duae, quae ostii cavum a proximis duabus aediculis distin-

che distinguono la nicchia dell'ingresso dalle vicine; sono di giallo antico, scannellate, alte palmi 28 dall'imo scapo alla cimasa, e grosse a proporzione di quell'altezza, cioè palmi 3-. Erano sostenute da Basi di marmo Greco detto saligno, le più ricche di ornamenti, che siano mai state osservate. Ne apportiamo qui la figura, che dimostra il dado inferiore, o sia plinto, tutto ricoperto da spoglie militari, a guisa di trofei giudiciosamente adattate a quel sito, e scolpite, quanto finamente potrebbero formarsi in cera. Gli altri membri della base ricevono con pari giudicio e delicatezza ornamenti propri e corrispondenti: perciocchè il toro inferiore è composto da una corona civica nobilmente fasciata nelle sue frondi di quercia e ghiande da una benda, che le circonda e tiene raccolte. La scozia inferiore è coronata da gentili legature di fogliami di acanto, parte raccolti nel boccio, parte sparsi nel calice, tutte vagamente intrecciate. Gli astragali vengono ricoperti da frondi d'olmo, sottilmente escavate a forza di trapano in tutto il giro. La scozia superiore è vestita di foglie d'ellera tramezzate con le sue bacche. Ed il toro superiore da un altro ordine di foglie di acanto, sostenute al di sotto con altre lisce, che mirabilmente si accordano. Corrispondente al lavoro delle basi vedesi quello de' capitelli, dell' architrave, del fregio, e della cornice : tut-

guunt; funt ex marmore flavo antiquo, striatae, palmos altae 28 ab imo scapo ad cymation, & craffitudine altitudini conveniente, id est palmorum 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Fulciebantur basibus ex Graeco marmore, quod falinum dicunt, omnium ornatiffimis, quascumque ulla umquam aetas viderit. Earum hic diagramma praebemus, in quo plinthus conspicitur militaribus manubiis undique circumtectus, trophaeorum in morem scite ei loco aptatis, tamque affabre scalptis, quam in cera efformari potuissent. Partes aliae bafis pari artificis intelligentia, atque operis venustate sua sibi habent & apte attributa, & posita rite ornamenta. Nam inferior torus ex civica corona componitur, cujus quernas frondes & glandes balteus decore circumit ac coërcet. Scotia inferior redimita est acanthi foliis, partim clausis calycibus, partim hiantibus, venuste nexis, ac pulcre dispositis. Astragali ulmeis frondibus cooperiuntur magna cum fubtilitate circum undique terebratis. Superiorem scotiam hederae folia convestiunt, bacchis suis interpolitis. Tum superiorem torum alio ordine rursus acanthi folia circumeunt, quibus alia fubfunt laevigata mire cum iis convenientia. Basium operi illud capitulorum respondere perspicitur, epistylii quoque, & zophori, atque coronidis : quae omnia scalpta funt ab optimis optimi faeculi caelatoribus, illius videlicet, quod priores duodecim Caefares tu-

te scolture de' migliori maestri del secolo più colto, che su quello de' dodeci primi Cesari: essendo formate, come appresso vedremo, in tempo di Domiziano. A fine di dare un saggio di tutti questi ornamenti, si rappresenta quella parte, te di Fregio, che soprastava ad uno de' capitelli delle colonne; nella quale vedesi una Vittoria alata coronare un troseo composto di spoglie militari con altre appiedi elegantemente intrecciate; tra le quali si possono riconoscere le proprie ancor de' Germani da' berrettoni tessuti di fiocchi, o di lana o di capelli, ad uso della nazione.

Sedici Colonne, comprese le due già descritte, tutte della stessa misura, benchè di marmi diversi, e per lo più di quello, che chiamano pavonazzo, scannellate, e disposte per distinzione ed ornamento delle nicchie, formavano il riparto delle medesime. E nelle nicchie erano alzati Colossi di palmi 20 in altezza: due de' quali rappresentanti Ercole giovane e Bacco, sono stati ritrovati fuori la porta laterale di questo salone, per cui entrasi nel vicino, che appresso sarà descritto. La materia de' colossi è delle più preziose, cioè di basalto: della quale pietra Egiziana durissima era tanto difficile ancora in que tempi il ritrovar pezzi sufficienti per formarne statue di così fatta grandezza; che Plinio attesta, il maggiore sino a' suoi di vedutosi essere stato quello, che rappresenta il fiume Nilo con Sedici

lit: effecta namque sunt omnia, ut videbimus, Domitiano imperante. Ut eorum ornamentorum specimen aliquod praebeatur, exhibemus zophori partem, quae uni ex columnarum capitulis insistebat: in qua perspicitur Victoria alata coronam trophaeo imponens composito ex militaribus spoliis, cui alia spolia ad pedes jacent eleganter simul nexa: in quibus cerni possunt de Germanis quoque relatae manubiae ex petasis, qui lemniscis intexti sunt, aut laneis aut capillaribus, ad gentis morem.

Columnae fexdecim, quas inter duae nunc descriptae, eadem omnes mensura, ex diverfis licet marmoribus, & ex illo pleraeque, quod violaceum dicunt, striatae, positaeque ad aedicularum intervallum ornatumque; earum interstitium efficiebant. In aediculis autem Colossi stabant altitudine palmorum 20: quorum duo figura Herculis adhuc juvenis, & Bacchi inventi funt extra portam lateralem hujusce aulae, per quam transitus patet in proximam, quam paullo post describemus. Marmor, ex quo elaborati fuere colossi, ex pretiosissimis est: sunt enim ex basalte: qui durissimus lapis. Aegyptius adeo iis quoque temporibus difficilis inventu erat ad tantae magnitudinis simulacra exsculpenda; ut Plinius affirmet, maximam ejus marmoris portionem, quae visa fuerit ad sua usque tempora, illam fuisse, quae flumen Nilum repraesentat cum

. . . . .

sedici fanciulli, ne quali figurarono gli altrettanti cubiti di altezza, a cui perviene in Egitto quel fiume in tempo delle inondazioni: e come rarissimo e preziosissimo simulacro, fu dedicato da Vespasiano nel tempio della Pace. Nunquam hic major repertus est (basaltes) quam in templo Pacis ab Imperatore Vefpafiano Augusto dicatus, argumento Nili, sexdecim liberis circa ludentibus, per quos totidem cubiti fummi incrementi augentis fe amnis ejus intelliguntur. Plin. lib. 36. cap. 7. Vedesi con questo medesimo accompagnamento di sedici fanciulli un antico simolacro del Nilo ritrovato per testimonio del Serlio nelle terme di Costantino a Monte Cavallo, il quale io stimo essere copia di quel colosso di basalto descritto da Plinio. Vedesi, dissi, questa antica copia di marmo statuario nel cortile Vaticano chiamato delle statue, colà trasportata con altre delle più rare scolture da' sommi Pontefici : la quale essendo stata alquanto arrugginita dalle ingiurie de tempi; fu creduta da alcuni moderni Scrittori essere di basalto: ma chiaramente si vede quella essere di marmo bianco statuario, e perciò non essere la medesima, che Plinio riferi formata di basalto per ordine di Vespasiano, e da lui dedicata nel suo tempio della Pace. Se il Padre Vespasiano fece ricerca de colosse di basalto, ne pote trovarne de maggiori del mentovato; Domiziano suo figliuo-

pueris sexdecim, quibus significati suere totidem cubiti altitudinis, ad quam flumen adfurgit in Aegypto alluvionum tempore: quod fimulacrum, tamquam rarissimum ac pretiofissimum, dedicavit Vespasianus in templo Pacis: Nunquam bic major repertus est (basaltes) quam in templo Pacis ab Imperatore Velpasiano Augusto dicatus, argumento Nili, sexdecim liberis circa ludentibus, per quos totidem cubiti summi incrementi augentis se amnis ejus intelliguntur. Plin. lib. 36. cap. 7. Hac eadem cum lexdecim puerorum corona antiquum fimulacrum Nili conspicitur, inventum, teste Serlio, in thermis Constantini in Monte Quirinali, quod ad similitudinem effectum fuisse existimo illius colossi ex basalte, a Plinio descripti. Conspicitur, inquam, antiquum hoc exemplum ex marmore statuario in cavo aedium Vaticano, quod statuarum cavaedium denominatur : idque illuc transtulere cum aliis ex rarioribus fimulacris Romani Pontifices: quod cum aliquid rubiginis temporum injuria contraxerit; credidere quidam recentiorum Scriptorum illud esse ex basalte : at perspicue apparet constare ipsum ex albo marmore statuario, ideoque neutiquam idem esse atque illud simulacrum, quod Plinius retulit ex basalte sactum, jubente Vespasiano, ab eoque in templo Pacis suo dedicatum. Qui cum colossos ex basalte perquisiverit, nec majores praedicto invenire potuegliuolo, che adornò questo salone e molte altre parti del Palazzo Imperiale; più d'uno ne collocò in questo luogo di mole non inferiore: quali sono i due accennati colossi, trasportati in Parma il passato anno 1724, in cui furono ritrovati.

Flamminio Vacca nel suo libretto stampato in fine della nuova edizione della Roma Antica del Nardini, al numero 76 ci dà indicio di un altro colosso di basalto cavato accanto a questi medesimi orti Farnesi sul monte Palatino, di cui egli acquistò il capo, e rappresentava Giove : e descrive, ivi ancora essere stata trovata una porta di smisurata grandezza, a cui abbiamo noi veduto dietro le gran sale scoprirsene un'altra corrispondente: mentre era la soglia di marmo Greco salino tutta di un pezzo lunga palmi 16, once 10 1, larga palmi 8 1 : ed ha servito per segarne la mensa tutta sana dell'Altar maggiore della Rotonda, per cui non ritrovavasi marmo sufficiente ad opera così grande. Ecco le parole di Flamminio Vacca: ,, Al "Palazzo maggiore, vicino agli Orti Farnesiani " fu trovata una Porta rovinata molto grande. "Gli stipiti di essa erano di 40 palmi in circa, ", di marmo salino, con una mezza nicchia di " mischio Africano, & una testa di Giove Ca-,, pitolino di basalto due volte maggiore del " naturale, che al presente è appresso di me : e " detta nicchia credo che servisse per detta te-,; fta ,, .

potuerit; Domitianus ejusdem filius, qui hanc aulam ornavit, multasque alias Caesareae Domus partes; intulit in hunc locum id genus colossos plures non inferiori magnitudine: quales sunt duo illi, de quibus diximus, qui Parmam transvecti suere superiore anno 1724, quo

etiam inventi funt.

Flaminius Vacca in opusculo typis edito, & addito in fine novae editionis Romae Antiquae Nardini, numero 76 indicat nobis alium ex bafalte colossum e terra exemtum juxta hos ipsos Farnesianos hortos in monte Palatino, cujus ipse Flaminius caput indeptus est, quique Jovem referebat: & ibi quoque detectam fuisse narrat immanem portam, cui similem ac respondentem vidimus nos erui extra posticam partem magnarum aularum: erat enim limen hujus ex Graeco marmore falino integrum, longum palmos 16, unc. 10 1, latum palmos 8 1: eoque ufifunt ad mensam integram excidendam Arae maximae Panthei, cui operi aptae magnitudinis marmor non inveniebatur. En Flaminii Vaccae verba latine reddita: "In Palatio, ad Imperatorum " aedes, proxime Farnesianos Hortos inventa fuit eximiae magnitudinis Porta collapía, cujus antae palmos habebant 40, erantque ex salino marmore, cum loculamenti dimidio ex Africano marmore discolori & capite Jovis Capitolini ex basalte, duplo humani capitis, quod nunc apud me est; cui continendo " locu" sta " Ed al num. 77 siegue Flamminio Vacca dando notizia d'altre statue ivi dissotterrate. " Poco lontano dal detto luogo, nella Vigna " del Ronconi, quale è inclusa nelle ruine del " medesimo Palazzo maggiore; mi ricordo es-" servisi ritrovati diecidotto o venti torsi di " Statue rappresentanti Amazzoni poco mag-" giori del naturale. E nella medesima vigna, " essendosi crepata la vasca del vino, & il " detto Ronconi facendo levare il lastrico vec-" chio di detta vasca per rifarvi il nuovo; si " scoprì un Ercole compagno di quelli del cor-"tile Farnese: nè vi mancava, se non una ma-" no. Nella base vi erano le seguenti lettere: AYZITITIOY EPFON. Il Duca Cosimo di To-" scana lo comprò per scudi 800 dal detto "Ronconi, facendolo trasferire a Fiorenza,

,, dove al presente si trova, ,,

Tutte queste relazioni del Vacca ne ajutano a conoscere che nella vicinanza delle tre sale oggi scoperte corrispondeva la grandezza delle parti dell'edificio, e la magnificenza degli ornamenti, particolarmente di statue e di cotossi del maggior pregio: quali erano le credute da lui Amazzoni, e l'Ercole di Lisippo. Di questo basta il nome dello Scultore per comprenderne il valore. Gli altri venti torsi di donne armate, ch'egli suppose Amazzoni; si può francamente dire che fossero parte delle sigure di quelle 50 semmine figlie di Danao, che

" loculamentum illud arbitror inferuisse ". Post haec vero prosequens Flaminius Vacca, aliorum; quae ibi eruta fuerunt, fignorum notitiam tradit num. 77. "Brevi inde interval-" lo in Vinea Ronconii, quae intra est ruinas ,, ejusdem Caesareae Domus; memini inve-" niri truncos octodecim aut viginti fignorum Amazonas referentium paullo majores feminea statura. Cumque in eadem vinea stagnum vinarium vitium fecisset, ipseque Ronconius auterri curaret vetus pavimentum ejusdem stagni, ut novum insterneretur; detectum est Herculis signum aequale iis, quae in cavaedio Farnesiano : neque ei quid deerat praeter manum. In bali erant hujulmodi verba: ΛΥΣΙΠΠΟΥ ΕΡΓΟΝ. Cofmus Etruriae Dux illud emit scutatis nummis 800 ab eodem Ronconio: idemque Florentiam transtu-" lit, ubi nunc quoque est. "

Haec omnia a Flaminio enarrata, nobis auxilio sunt ad noscendum, prope tres nunc detectas aulas sitas suisse aedificii partes congrua amplitudine, iisdemque respondentes ornamentorum magnificentia, signorum praesertim, atque colossorum maximi pretii: cujusmodi erant, quae Amazonum ille putavit, & Lysippi Hercules. Hujusce ad aestimationem intelligendam satis est artificis nomen. Reliquos viginti seminarum armatarum truncos, quas is credidit Amazonas esse; sidenter pronuntiare possumus suisse ex

che uccisero secondo la favola i di loro mariti: ch'erano state collocate da Augusto nel portico intorno al tempio di Apolline Palatino tra colonne di porfido e d'altri marmi preziosi: come le descrisse Properzio nella Elegia 21 del lib. 2. Anzi da queste medesime statue abbiamo ricavato il sito del suddetto tempio: essendomi finalmente riuscito di rilevare ove in tempo del Vacca tenesse il Ronconi la vigna sul Monte Palatino in vicinanza degli orti Farnesiani. E riferiremo ancora ove molte di quelle credute Ammazzoni oggidì si conservino in Roma. Ma proseguiamo a riconoscere la Sala principale delle tre, che ora sono state scoperte.

Si ergevano adunque tra le sedici colonne descritte, ognuna d'esse alta 28 palmi di solo fuso, le nicchie per li colossi, non altramente adornate, di quello che si veggano nella Roronda, o sia Panteo di Agrippa, quelle, che ora sono convertite in altari, e dopo la ristaurazione di Clemente XI contengono tutte statue de' nostri Santi di grandezza quasi doppia del naturale. Le nicchie restano maestosamente siancheggiate ognuna da due colonne alzate sopra basi e piedestalli corrispondenti, che a guisa di porte sono difese dal timpano sostenuto dall' architrave collocato sopra de capitelli delle colonne col rimanente de' membri di quell' Architettura, cioè fregio e cornice, il tutto d'ordine Composito. L'altezza di queste colonne rieparte signa siliarum Danai, quae juxta sabulam maritos necarunt: quae suerant ab Augusto in porticu collocata circa Apollinis Palatini templum inter columnas ex porphyrite; aliisque egregiis marmoribus: uti eas Propertius descripsit Elegia 21 lib. 2. Quin etiam ex ejusmodi simulacris locum templi illius cognovimus: cum mihi deprehendere tandem contigerit ubi Flaminii Vaccae aetate vineam suam in Palatino Monte Ronconius possederit prope Farnesianos hortos. Ac praeterea docebimus, quibus locis multae earum, ut putatae sunt, Amazonum, Romae adserventur. Sed intueri pergamus primariam Aulam ex tribus jam nunc detectis.

Itaque inter sexdecim columnas praedictas, quarum fingularum scapi altitudinem habent palmorum 28; erant colofforum loculamenta non alio ornatu, quam eo, quo infignita funt illa in Pantheo Agrippae, quae nunc aras habent suppositas, postque instauratum a Clemente XI templum fimulacra fingula continent Divorum nostrorum humanis corporibus duplo majora. Loculamentis fingulis magnifice appofitae funt hinc inde columnae duae basi & stylobatae congruo incumbentes, quas in morem portarum tympanus protegit epistylio sustentatus insistente capitulis columnarum, cum reliquis operis ejusdem partibus, idest zophoro atque coronide: quae omnia ordinis sunt Compositi. Harum columnarum altitudo minor est aulae reliquis

sce due terzi dell'altre maggiori della sala. Sono di giallo antico le più di esse: e si ritruovano infrante dalla oppressione del tetto e del-

le pareti.

Veggendosi adunque la pianta tutta della gran sala co' basamenti e gli ornamenti di auelle nicchie, e le colonne maggiori che le ripartono; riesce agevole il formarne la elevazione Tav. e l'aspetto per di dentro: come per noi si è fatto nella figura inserita. Si possono in quella osservare, e nella pianta, le sei porte di questa sala (oltre a quella del principale ingresso segnata a b nella detta pianta) bene proporzionate alle misure del tutto e delle parti, e collocate nel sito proprio per comunicare con gli appartamenti contigui. Le due di esse 88 più vicine all' ingresso, conducono nelle due sale laterali alzate di quà e di là da questa maggiore: altre due kk guidano per corridoj dietro le istesse sale agli appartamenti interiori: e delle due hi, che restano in faccia, portava l'una i al bagno vicino, l'altra h al giardino, che riconosceremo dal vestigio di Roma antica essere quegli Orti Adonii di Domiziano, ne' quali Filostrato scrive che Apollonio Tianeo ebbe udienza da quel medesimo Imperadore.

Rimangono ancora in molti siti di questa sala le incrostature di marmi nobili segati in grosse tavole, che la vestivano: e la ossatura, per così dirla, delle pareti è sormata tutta di

mat-

pro tertia parte. Pleraeque ex flavo marmore antiquo constant: quae infractae reperiuntur

oppressu tecti, parietumque.

Cum igitur infima pars totius aulae majoris oculis subjiciatur, loculamenta praeterea signorum, eorumque bases atque ornamenta, ac majores columnae loculamenta distinguentes; facile est inde interiorem orthographiam, conspectumque exhibere : quod nos in apposita figura praestitimus. In ea, ut & in ichnographia, perspici possunt sex aulae portae (praeter eam primarii aditus fignatam tantum in ichnographia \* b ) probe respondentes totius aedificii & partium mensuris, locisque opportunis collocatae ad transitum in penetralia contigua. Quae duae earum g g proximiores funt oftio ingressus, ad duas laterales aulas aditum aperiunt, hinc inde ad medianam erectas: per alias duas k k tranfitus est per ambulacra a tergo earumdem aularum in interiora conclavia: earum duarum denique b;, quae in fronte funt, ex una i via erat ad proximum balneum, ex alia b ad hortos, quos ex vestigio veteris Romae intelligemus esse Adonios Hortos illos Domitiani, in quibus, ut Philostratus auctor est, Apollonius Tyaneius ad hunc eumdem Caefarem alloquendum admissus fuit.

Multis in locis hujusce aulae crustae reliquae adhuc sunt ex pretiosis marmoribus, quae secta in crassas tabulas, muros convestiebant: parietum

R

au-

Tab.

mattoni tanto bene uniti e pareggiati a piombo dentro i suoi piani; che ancora senza la incrostatura de' marmi appagano mirabilmente l' aspetto. In molti di questi mattoni restano i suggelli dell' artefice, che li formò : e più d' uno se n'è ritrovato, che porta il nome di Felice servo di Flavia Domitilla con queste lettere poste in giro: FELICIS FLAVIAES DO-MITIL. La Greca, o piuttosto della Greca e della Latina mista, instessione del nome Flaviaes in luogo della Latina Flaviae si vede costumata in più inscrizioni di questo genere ancora nel secolo de' XII Cesari, e nel seguente degli Antonini. Tra le inscrizioni sepolcrali de' Liberti e Liberte di Livia moglie di Augusto ritrovate, mentre ciò scrivo, nella Via Appia, leggiam la seguente:

## C. IVLI. EVT?CHI ET. QVINTILIAES. AVRAES IMMVNIVM

Ed appresso Fabbretti Inscription. antiq. fol. 498, num. 15, nel tubo di piombo marcato sotto gli Antonini si legge questa: ZOSIMVS FAVSTINAES SER FEC e molte altre, che per brevità si tralasciano.

Quattro Flavie Domitille ci vengono rappresentate nella istoria Romana, tutte di questo tempo, e tutte attenenti per parentela a Domiziano. Due di esse sono Gentili, cioè la

autem universa compages ex lateribus constat tam apte conjunctis, & ad perpendiculum, regulamque exactis in planis suis, ut, demtis etiam marmoreis crustis, adhuc oculos mira delectatione afficiant. Laterum eorum multis figillum artificis impressum cernitur : & non unus inventus est nomen praeserens Felicis servi Flaviae Domitillae, hisce in ambitu litteris exaratis: FELICIS FLAVIAES DO-MITIL. Graeca, seu verius ex Graeca ac Latina mixta nominis declinatio, Flaviaes pro Latina Flaviae in usu est in pluribus hujusce generis inscriptionibus aetate etiam XII Caesarum, & sequenti Antoninorum. Inter sepulcrales inscriptiones Libertorum, Libertarumque Liviae Augusti uxoris, quae inventae sunt, dum haec scribimus, in Via Appia; hujusmodi legimus epigramma:

C. IVLI. EVTYCHI ET. QVINTILIAES. AVRAES IMMVNIVM

Apud Fabrettum quoque Inscription. antiq. fol. 498, num. 15, in tubo plumbeo temporibus Antoninorum inscripto haec legitur: ZOSIMVS FAVSTINAES SER FEC aliaeque multae, quas brevitatis gratia praetereo.

Flavias Domitillas quattuor recenset Romana historia, omnes eorum temporum, omnesque Domitiani propinquas. Quarum duae Ethnicae suere, mater ejusdem Domitiani & Titi,

eorum-

madre dell' istesso Domiziano e di Tito, e la di loro sorella; e due Cristiane; l'una di esse parente di Domiziano, e moglie di Flavio Clemente Console, l'altra figlia della sorella di esso Flavio Clemente, e santa Vergine : la quale per la Cristiana fede esiliata, soffri lungo martirio nell'ifola Ponza, e lo compiè in Terracina: di cui si celebra la memoria il di 7 di Maggio. Veggasi il Cardinale Baronio nelle annotazioni a quel di, e negli annali, ove indica i luoghi di Svetonio, di Dione, e di Eusebio, e di altri Istorici, che di esse fanno menzione. Qualunque delle suddette Flavie Domitille fosse la padrona di Felice, che lavorò que' mattoni; appartiene sempre alla età del suddetto Principe : e dimostra, che questi saloni (giacche ne' prossimi ancora al maggiore si ritruovano in opera dentro le arcaté delle volte simili suggelli di quel Felice) siano fabbricati da Domiziano. Si è ricavato altresì il medesimo tempo della struttura da un basso rilievo qui ritrovato, ove Tito fratello di Domiziano rappresentasi in atto di sacrificare, di Tav. cui qui riporto la figura; con l'altro frammento di una tavola simile, in cui vedesi un Tav. sacrificio fatto da femmine : la quale può credersi che rappresentasse il sacrificio alla Buona Dea solito farsi dalla moglie del Pontesice Massimo quali furono dell' Imperatore Domizia-

no Giulia di Tito, e Domizia.

Che

eorumque foror; duae vero Christianae; earum altera Domitiani propinqua, atque uxor Flavii Clementis Confulis, altera hujus ipfius Flavii fororis filia, virginitati fancte addicta: quae ob Christi sidem longum in Pontia infula martyrium pertulit, quod Tarracinae denique confummavit : cujulque feltus dies non. Maji recurrit. Vide sis Cardinalis Baronii adnotationes ad eam diem, & annales illic, ubi indicat Svetonii loca, Dionis, & Eufebii, aliorumque Historicorum hasce feminas commemorantium. Quaecumque fuerit earum Domitillarum Felicis domina, qui lateres illos formavit; aetate profecto vixit jam memorati Principis: eoque oftendit ( cum in reliquis etiam medianae proximis inveniantur in fornicibus impressa hujus Felicis figna) aulas omnes, de quibus loquimur, Domitianum excitaffe. Innotuit quoque aedificationis tempus ex opere anaglyptico, in quo Titus Domitiani frater repraesentatur rem facram faciens, cujus hic figuram exhibeo; quod hic inventum est una cum tragmento confimilis tabulae, in qua apparent feminae facrificantes: quae oculis subjiciebat, ut credibile est, facrificium Bonae Deae celebrari tunc folitum ab uxore Pontificis Maximi : quo loco habuit Domitianus Juliam Titi, ac Domitiam.

Vespasianum Patrem, ejusque Filios, Ti-

Che il Padre Vespasiano, e i due figliuoli, Tito e Domiziano, successori prossimi nell' Imperio, ristorassero Roma principalmente in queste regioni del Palazzo, del Campidoglio, del Foro, e delle Esquilie, deformate dagli ultimi incendj de' Vitelliani; rendesi evidente non solamente dalle medaglie di Vespasiano con la inscrizione ROMA RESURGES, e dalle testimonianze degl' Istorici riferiti dagli Antiquari più illustri, e particolarmente dal P. Donati nella sua Roma lib. 2. e 3; ma molto più dallè grandi moli da essi alzate di pianta: quali sono il Tempio della Pace fatto da Vespasiano; l'Anfiteatro da lui cominciato, terminato poi, e dedicato da Tito; le Terme di questo medesimo Principe; e quella, che Plutarco chiama Domitiani Domum, cioè la parte del Palazzo Imperiale da lui rifatta dopo l'altro incendio di tre giorni, che accadde sotto il brieve imperio di Tito suo fratello: di cui scrive Svetonio nella sua vita al cap. 8. Questo medesimo Istorico delle fabbriche insigni di Domiziano, e delle da lui ristorate dopo gl'incendi brevemente fece il compendio nel cap. 5. Plurima & amplissima opera incendio absumta restituit, in queis & Capitolium, quod rursus arserat : e benche dopo la di lui morte in odio de' suoi misfatti il Senato decretasse la soppressione della di lui memoria sino a raderne il nome dalle inscrizioni; contuttociò non di-

tum & Domitianum, qui proxime ab illo regnaverunt; instaurasse Romam in his praecipue regionibus Palatii, Capitolii, & Fori, & Exquiliarum, quas regiones Vitellianorum incendia paullo ante deformarant; perspicuum est non solum ex Vespasiani nummis cum epigrammate: ROMA RESURGES, exque Historicorum testimoniis, quae clariores antiquae eruditionis cultores in medium adducunt, praecipue vero P. Donati in sua Roma vetere ac recente, lib. 2. & 3; fed multo magis ex magnae molis aedificiis ab iis Imperatoribus e solo excitatis : cujusmodi funt Pacis Templum a Vespasiano substructum; Amphitheatrum ab eo inchoaptum, a Tito vero perfe-Etum, dicatumque; hujus Thermae; illaque, quam Plutarchus vocat Domitiani Domum, id est ea Regiae Caesarum pars, quam ille instauravit post aliud tridui incendium sub Titi brevi imperio excitatum : de quo scribit Svetonius in hujus vita cap. 8. Hic idem Historicus paucis verbis aedificiorum Domitiani infignium, tum instaurationum post incendia, notitiam tradidit cap. 5. Plurima & amplissima opera incendio absumta restituit, in queis & Capitolium, quod rursus arserat. Et licet post ejus necem scelerum odio Senatus ipsius memoriam damnaverit, sibi adeo invisam, ut vel ex monumentis jusserit Domitiani nomen abradi; ejus tamen aedificia nequaquam diruit: eorum

distrusse le di lui fabbriche: onde la magnisicenza di esse resta tutt' ora evidente nel Foro Palladio, e in quello, che da lui fondato, ebbe il nome da Nerva, che lo compi. Novam autem excitavit aedem in Capitolio Custodi Jovi, & Forum, quod nunc Nervae vocatur. Item Flaviae Templum gentis, & Stadium, & Odeum, & Naumachiam: e cujus postea lapide Maximus Circus, deustis utrimque lateribus, exstructus est.

Chiunque osserva la magnificenza del Foro di Nerva e del Foro Palladio nelle parti, che oggidi restano, e molto più del tempio della Pace, delle Terme di Tito, e dell'Ansiteatro; rimane persuaso, che corrisponda a quella età, ed a questi Principi della gente Flavia la struttura delle Regie sale, che descriviamo.

Poco prima di questo salone maggiore su scoperta una Sala delle due laterali: la quale non solamente dimostra, la fabbrica essere del tempo di Domiziano per gl'indicj già riseriti, particolarmente de mattoni lavorati da Felice servo di Flavia Domitilla; ma sotto il suo pavimento ci manifesta le strutture anteriori degli altri Principi, che precedettero Domiziano. Vedesi sondata sotto il piano di questa sala una fabbrica a guisa di Tribuna di forma semicircolare con un corridojo della stessa figura, che a quella cammina intorno, tutto dipinto a grottesco, alto palmi34, o siano piedi 25 in

eorumque magnificentia adhuc perspicua est in Foro Palladio, & in eo, quod a Domitiano positum, a Nerva nomen accepit, a quo persectum est. Novam autem excitavit aedem in Capitolio Custodi Jovi, & Forum, quod nunc Nervae vocatur. Item Flaviae Templum gentis, & Stadium, & Odeum, & Naumachiam: e cujus postea lapide Maximus Circus, deustis utrimque lateribus, exstructus est.

Quicumque attentis oculis intuetur magnificentiam Fori Nervae, & Palladii Fori in iis partibus, quae hodie reliquae funt, multoque magis & Templi Pacis, & Thermarum Titi, & Amphiteatri; ille fibi fatis perfuaferit, ei aetati, atque his ex Flavia gente Principibus erectionem trium aularum, quas describimus,

iure tribui,

Paullo ante, quam aula mediana, ex adhaerentibus illi ad utrumque latus una detecta est, quae non tantum ostendit aedisicationem suam pertinere ad Domitiani tempora, indicantibus iis, quae diximus, ac praesertim lateribus a Felice compactis servo Flaviae Domitillae; verum etiam sub pavimento aedisicia exhibet antea ab antiquioribus Domitiano Principibus constructa. Videre licet positum sub aulae hujusce pavimento aedisicium ad instar Exedrae semicirculata sorma, & illi congruens ejusdem sigurae ambulacrum, altitudinis palmorum 34, seu pedum serme 25, topiario opere ubique

in circa. Plinio ci lasciò scritto, che incominciarono a praticarsi in Roma questi lavori da un certo Ludio pittore in tempo di Augusto. Non fraudando & Ludio Divi Augusti aetate, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam, villas & porticus, ac topiaria opera, ec. Plin. lib. 35. cap. 10: dove poi seguendo ne descrive lo stile con le parole, che noi a suo luogo riferiremo nel dar notizia di alcune volte di stanze dipinte su questa maniera. Tiberio e Caligola, prossimi Successori di Augusto, che aggiunsero al Palazzo de' Cesari la parte occidentale, che resta negli orti Farnesi, per accompagnare l'altra che stava nella parte orientale del Palatino, cioè dalla Chiesa e convento di S. Bonaventura sino al termine della vigna del Collegio Inglese; averanno formata questa tribuna e'l corridojo al piano del cortile e de' bagni sottoposti, prima che o Nerone o Domiziano alzasse questa parte dell'abitazione Palatina, e soprapponesse la sala già descritta e le due laterali : e l'averanno fatta dipingere sulla moda allora introdotta de' grotteschi di Ludio. Dell'altra sala laterale verso Levante parlerò al cap. 8.

Qual ragione persuadesse quegli Architetti a formar così satte tribune o semicircoli nelle sale del Palazzo Imperiale; non è di conghiettura dissicile l'arguirlo. Noi sappiamo, che i Palazzi di residenza de Principi sovrani, e ad imi-

depictum. Hoc picturae genus scribit Plinius Romae primum usurpari coepisse auctore Ludio quodam pictore temporibus Augusti. Non fraudando & Ludio, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam, villas & porticus, ac topiaria opera, cet. Plin. lib. 35. cap. 10 : ubi pergit ejus modum operis describens iis verbis, quae fuo loco afferemus, cum fornices quofdam indicabimus conclavium hunc in modum depictorum. Tiberius & Caligula, qui proxime Augusto successerunt, quique aedibus Caefarum Palatinis occidentalem partem addiderunt, quae in hortis Farnesianis remanet, quo alteram imitarentur, quae erat in orientali collis plaga, idest a Templo & coenobio D. Bonaventurae usque ad extremum vineae Collegii Anglorum; hanc quoque exedram, puto, substruxere, ambulacrumque ad libramentum cavaedii, balneorumque suppositorum, antequam vel Nero vel Domitianus hanc Palatinae Domus partem curaret altius adsurgere, aulamque jam descriptam superimponeret, duasque ad hujus latera : & pingi jussere ad morem illa aetate receptum topiariorum operum Ludii. De altera aula ad latus primariae posita orientem versus verba faciemus capite 8.

Ejusmodi exedras seu hemicyclos qua ratione adducti Architecti in aulis Domus Caesareae esformaverint; non incommoda conjectura perspicitur. Scimus, domos mansioni summorum

Prin-

imitazione di quelli gli altri de' Governatori delle Provincie furono detti Pretorj. Tal nome aver essi Palazzi tratto da' padiglioni de' Capitani Generali in campo attendati, ricavò dagli antichi Scrittori Pitisco, che così scrisse: Praetorium propria & prima significatione fignificat tabernaculum castrense, in quo Imperator tendebat : idque adeo, ut etiam quibuscumque magistratibus summo imperio instructis tribuatur, immo & exteris Regibus..... Praetorium dicebantur aedes habitationi & mansioni destinatae Praesidum, qui pacatae provinciae praeerant, & proinde non in castris, sed in urbe habitabant : quoniam earum aedium in provinciis eadem prorsus erat ratio, quae tabernaculi istius in castris. I Palazzi adunque di residenza de' Regi e de' Sovrani, o de' Magistrati maggiori, ch' erano detti Pretorj; dovevano esprimere la somiglianza della tenda reale del Principe, o del Pretore e supremo Comandante di guerra accampato, per dimostrare ancora l'uso di esercitare quivi la massima autorità nel rendere ragione, ed amministrare giustizia. Così nelle sale di udienza dei Re, con Greco nome dette Basiliche, introdusse l'Architettura l'uso delle tribune, per collocarvi la sede principale, o sia tribunale, del Giudice sommo, e le laterali degli Assessori. Dovendosi perciò aprire, dopo ridotta in Roma la potestà in un solo, nella di lui abitazione sale di udien-

Principum destinatas, earumque ad exemplum alias Praefidum Provinciarum vocatas fuisse Praetoria. Id nomen domos illas traxisse ex Imperatorum tentoriis castra habentium in agro, collegit Pitiscus ex antiquis Scriptoribus, qui haec habet: Praetorium propria & prima significatione significat tabernaculum castrense, in quo Imperator tendebat : idque adeo, ut etiam quibuscumque magistratibus summo imperio instructis tribuatur, immo & exteris Regibus..... Praetorium dicebantur aedes habitationi & mansioni destinatae Praesidum, qui pacatae provinciae praeerant, & proinde non in castris, sed in urbe babitabant : quoniam earum aedium in provinciis eadem prorsus erat ratio, quae tabernaculi istius in castris. Domus igitur Regibus ac Principibus, aut primariis Magistratibus inhabitandas, quae Praetoria vocabantur; regalis tabernaculi formam praeserre oportebat Principis, aut Praetoris, summique Imperatoris in agro, castris positis, commorantis, ad morem etiam ostendendum hic maximam exercendi auctoritatem in jure dicendo & administrando. Ita in aulis Regum, quae petitionibus audiendis decretae, Graeco nomine Basilicae dicebantur; Architectura hunc morem induxit exedras exstruendi, ut in iis sedes Judicis summi primaria, seu tribunal, & ad hujus latera Adsesforum quoque fedes collocarentur. Cum igitur, postquam Romae tota Reipublicae poteza per molti de' di lui Ministri e per molti Collegj da lui dipendenti; non è maraviglia, se tante se ne fabbricarono con le tribune da collocarvi i Giudici ordinarj, o delegati del Principe a formarvi il di loro tribunale per decidere le cause, e udire le instanze de' sudditi.

Un' altra cagione proviene dalla necessità di non togliere il lume alle sale principali con le laterali. Gertamente s'impedirebbe in due fianchi interi il vivo lume del cielo alla principale delle tre sale, che sta nel mezzo, se ambedue le laterali si alzassero ad eguale altezza con essa; e ad eguale sarebbe d'uopo lo alzarle, se alla lunghezza pari in quella ed in queste dovessero corrispondere con giuste proporzioni le altre misure. Ma, se si prende il partito di alzare nelle laterali una tribuna, che le divida in tre navate, sostenute da colonne nel mezzo; la larghezza ripartita in tre navi diminuisce tanto l'altezza d'ognuna; che lascia spazio di scostare da' muri del salone di mezzo la tribuna e la nave principale; e lascia tanto depresse le volte delle due navi aderenti; che li due terzi delle pareti del salone di mezzo restano liberi a ricevere per le finestre il vivo lume del cielo. E quando ancora non si volesse formare tre navi distinte in una delle sale de'fianchi; la tribuna, meno larga di tutto il tratto, diminuisce molto la necessità dell' innalzamento: come può riconoscersi dal riflettere,

stas in unum hominem redacta est, in domo ipfius aperiendae essent aulae pluribus ejus Ministris & Collegiis ab ejus nutu pendentibus ad judicia exercenda; non mirum est, tot aulas stru-Etas fuisse cum exedris ad capiendos juridicos, aut delegatos a Principe, litium dirimendarum gratia, & fubditorum petitiones audiendi, tri-

bunalibus constitutis.

Est & alia exedrarum caussa; idest ne lumen aulis primariis eripiatur, aliis ad latera illarum positis. Certe per continua latera duo adimeretur lumen primariae aulae & medianae, si, quae duae a sateribus sunt, in eamdem altitudinem, atque illa, erigerentur; erigi autem necesse fuerit, si aequali harum atque illius longitudini justa symmetria reliquae dimensiones respondeant. At, si in iis, quae hinc inde adstant, exedra erigatur, quae illarum singulas in tres fornices partiatur, columnis ad medium incumbentes; tunc latitudo in tres fornices tributa fingularum altitudinem adeo minuit, ut spatium praebeat ad disjungendam a medianae aulae muris exedram & primarium fornicem; duosque huic adhaerentes relinquit ita depresos; ut duo trientes parietum mediae aulae per fenestras optime lumen hauriant. Quod si etiam quis nolit tres distincte sornices in laterali aula efformare; adhuc exedra, quae minus patet, quam aulae latitudo, valde minuit altitudinis necessitatem: quod quidem colligitur animad-

tere, che ad un'altezza, la quale contenga accresciuta d'una metà la misura dell'apertura o larghezza della tribuna, oppure il doppio di essa; dee regolarmente sollevarsi la sommità del suo arco. Le regole sin qui descritte per dare i lumi agli edificj di tale ampiezza, si possono riconoscere nel salone principale delle Terme di Diocleziano, che oggidi è convertito in Chiesa Cristiana del titolo di S. Maria degli Angeli, detto anticamente Pinacotheca, o sia Galleria di quadri, il quale da ogni parte è attorniato da sale minori e da una tribuna più depressa, per lasciare libero il vivo lume del cielo alla suddetta principale, ove dovevano collocarsi le opere più riguardevoli di Pittura e di Scoltura per essere considerate.

Veduta l'ampiezza e la proporzione di queste sale, e la magnificenza degli ornamenti, che
le dimostrano parti principali di tutto il Palazzo de' Cesari, ed osservata in esse la disserente disposizione nel piano più basso fabbricato
da Tiberio e da Caligola dall' altra più sontuosa nel soprappostovi da Domiziano; mi cadde
in pensiero d'indagare se a quel piano de'saloloni, che diciamo innalzati da questo Principe;
rispondesse tutto il rimanente, che stendesi pel
giardino Spada e per gli orti e vigna del Collegio Inglese: ove su sondata la prima parte
del Palazzo in tempo e per uso di Augusto:
Tanto appunto riconoscerà, chiunque si affaccia
dal

vertendo, fummum exedrae cujusvis arcum ad eam altitudinem ex artis legibus debere attolli, quae hiatus seu latitudinis ipsius exedrae aut sesquialtera, aut dupla sit. Quas descripsimus hucusque regulas ad lumen impertiendum tantae amplitudinis aedificiis; eas utique videre servatas licet in Thermarum Diocletiani aula maxima, nunc Christianorum templo D. Mariae Angelorum sacro, quae Pinacotheca, hoc est tabularum pictarum locus, antiquitus dicebatur, minoribus undique aulis cum depressiori exedra circumpositis, ut nihil obstet vivi luminis influxui in primariam, reponendis ad contemplandum nobilioribus Picturae, atque Sculpturae operibus comparatam.

Harum aularum ut amplitudinem ac symmetriam oculis perlustravi, & ornamentorum magnificentiam, quae illas totius Domus Caesarum Palatinae praecipuas partes suisse ostendunt, earumque dispositionem in structura inferiori per Tiberium atque Caligulam posita diversam conspexi ab alia sumtuosiore, qua superiorem erigens usus est Domitianus; e re visum est indagare utrum ingentium aularum solo, quas ab hoc Principe diximus erectas suisse; par existeret reliqui operis solum, quod per viridarium Spadanum expanditur, perque hortos & vineam Collegii Anglici: ubi prima Palatinae Domus pars tempore Augusti, ejusdemque in usum suit excitata. Ita se rem prorsus habere cognoscet,

qui-

dal frontispicio di queste sale a riguardare verso la Chiesa e convento moderno di S. Bonaventura. Il piano della via pubblica in quella parte, ch' è il medesimo del giardino Spada e della sommità della vigna degl' Inglesi, ove resta il vestigio degli appartamenti d'un quarto del Palazzo d'Augusto; corrisponde a quello de' saloni sinora descritti : e dimostra che Domiziano nel suo ristoramento del Palazzo Imperiale riducesse a più regolare ed esatta simmetria tutto il sito del colle Palatino, agguagliando il piano più nobile ad un livello, a fine di rendere il disegno suo più perfetto nell'abbracciare e ridurre ad unità e corrispondenza tutte le anteriori fabbriche degli altri Principi suoi antecessori.

Riconosciuta la continuazione e la estensione del piano così ridotto; bastava osservare le parti, che indicassero il mezzo d'ogni facciata, per intendere da'vestigj, e per verificare con le misure la giusta corrispondenza con quel mezzo, di tutti i membri della struttura a quello aderenti. Si è fatto questo ancora, per quanto a me pare, con sicurezza. Il mezzo della facciata, che risponde sul Circo massimo; è tanto certo e visibile, quanto è visibile una struttura semicircolare di 250 piedi per diametro, che resta in piedi, e sostiene tutta la larghezza del giardino Spada da quella parte. Il Panvinio, che si avvisò di darci l'alzato del Palaz-

farum

quicumque ex harum aularum fronte prospexerit Templum versus ac recens coenobium D. Bonaventurae. Solum viae publicae in ea parte, quod altitudine par est viridario Spadano & summae Anglici Collegii vineae, ubi superest vestigium conclavium unius quadrantis Domus Augustanae; par item est aularum pavimento hactenus descriptarum: idemque ostendit, Domitianum in instauratione sua Caesareae Domus ad aptiorem, exactioremque symmetriam totum Palatini collis spatium perduxisse, primarium pavimentum in una, eademque plana superficie aequabiliter constituendo, ut operis sui typum persectiorem efficeret, complectens & ad unitatem perducens & symmetriam aedificia omnia priorum Principum.

Cum ita aequati pavimenti & continua expansio & amplitudo jam esset cognita; satis erat partes eas contemplari, quae cujusque frontis medium indicarent, ut ex vestigiis intelligi, & mensuris comprobari posset justus ad idem medium responsus partium omnium illi adhaerentium. Id quoque praestitimus, ut mihi quidem videtur, satis tuto. Frontis medium, quae imminet Circo maximo; tam certum est ac conspicuum, quam conspicua est semicirculata structura, cujus diametros est pedum 250, quae stat adhuc, totamque hortorum Spadanorum ex ea parte oram sustinet. Panvinius, cui visum est exhibere nobis saciem Domus Cae-

zo de' Cesari sopra del Circo; chiama quella Struttura semicircolare, che ancora si vede; il Teatro di Statilio Tauro : e la rappresenta, quale sta, cioè nel mezzo tra il Palazzo di Augusto e quello di Tiberio. Assicurato questo mezzo, che servirà per due facciate, cioè per quella, che risponde sul Circo massimo, e per l'altra, che si alzava dirimpetto al tempio della Pace; resta da indagarsi l'altro mezzo per le due rimanenti, una delle quali riguarda a Levante il clivo di Scauro ed il monte Gelio, ed una a Ponente il Campidoglio. Non può essere più evidente il mezzo della facciata verso il clivo di Scauro, ed il Celio; giacche una Tribuna semicircolare, il di cui diametro interiore è di cento piedi Romani; resta oggidi in piedi nella sommità della vigna del Collegio Inglese: e ad essa sta sotto un Cortile, che ha sembianza di stadio, tanto egli è lungo e largo: il che imitarono gli Architetti del Palazzo Vaticano, alzando quella tribuna o nicchia, che chiamano di Belvedere, sopra il lungo cortile da Sisto V dimezzato con la sua libreria. Attaccano con la tribuna gli Appartamenti: de' quali tuttavia si riconoscono i piani e l'estremità: e vedesi che la medesima dinota il mezzo della facciata per quella parte, così in riguardo al sottoposto cortile; come rispetto agli appartamenti, che in esso rispondevano, egualmente distesi da Mezzodi verso il Cir-

farum, quae Circum respexerat; illam hemicyclicam structuram, quae nunc quoque cernitur; Theatrum vocat Statilii Tauri; eamque repraesentat eo loco, quo stat, idest medio inter Augustanam Domum ac Tiberianam. Hoc medio certo cognito, & pro duplici quidem fronte, idest pro illa, quae imminet Circo maximo, ac pro altera, quae erigebatur contra templum Pacis; inquirendum superest de altero medio duarum frontium, quae reliquae sunt, idest ejus, quae ad Orientem clivum Scauri & Caelium montem, & alterius, quae ad Occidentem respicit Capitolium. Eius frontis medium, quae clivum Scauri spectat & montem Caelium; evidentius esse non posset, quam est; quandoquidem hemicyclica Exedra, cujus diametros interior est pedum Romanorum centum; adhuc stat in summa vinea Collegii Anglici: eique subjacet Cavaedium adeo longum, latumque; ut stadii speciem ingerat: quamaedificandi rationem imitati funt Vaticanae Domus Pontificiae Architecti exedram illam sive hemicyclum erigentes, qui vocatur di Belvedere. longo imminentem cavaedio, quod Sixtus V fua Bibliotheca medium divifit. Adhaerent hemicyclo penetralia: quorum adhuc pavimenta & fines apparent: perspicuumque est, illo hemicyclo designari medium ex ea parte prospectum, tam ratione habita suppositi cavaedii; quam penetralium, ex quibus in hoc erat aditus, aeque pro- $\mathbf{Y}$ tenCirco, e da Tramontana verso S. Bonaventura: benchè da questa parte siano stati distrutti; restando nondimeno visibile negli orti del convento buon tratto delle volte inferiori e de'

portici, che li reggevano.

Nè mancano dall' altro lato contrapposto a questo orientale negli orti Farnesi le vestigia d'un giro corrispondente a quella tribuna. Perciocche scavandosi, pochi anni sono, verso il casino disabitato, che resta negli orti Farnesi a quella dirittura; si sono scoperti i fondamenti d'una struttura così figurata in semicircolo, che serve oggi di padiglione ad un portone d'ingresso nel cortile del casino suddetto. Si veggono estratte da quel luogo le basi, e i pezzi di alcune colonne, che tuttavia vi si lasciano, maggiori delle descritte nel salone: le quali servirono, come può credersi, per formare loggia da Ponente costituita nel mezzo del Palazzo di Tiberio, corrispondente a quella, che da Levante si è per noi figurata intorno al semicircolo della tribuna dinotante il mezzo dell' altro di Augusto, avendo quivi ancora vedute basi di colonne di poco differente grandezza.

Chiuderemo questo Capitolo stringendo in brieve, quanto si è detto, cioè che le tre grandi sale nuovamente scoperte ci hanno aperta la strada a farci riconoscere la struttura anteriore di Tiberio e di Caligola, e la posteriore di Domiziano più magnifica, e più diretta

a fare

tensorum ad Meridiem in parte Circo obversa, & ad Septemtriones in altera, in qua nunc templum D. Bonaventurae: quamvis ex hac parte disjecta fuerint, superstite tamen, & adhuc perspicua in hortis coenobii magna inferiorum sornicum parte & porticuum, quae illa sustinuerunt.

Neque in parte alia orientali huic opposita in hortis Farnesianis desunt ambitus vestigia illi hemicyclo respondentis. Nam cum paucis abhinc annis e regione hujus ad desertam villam, quae superest in Farnesianis hortis, tellus esfoderetur; detecta sunt fundamenta structurae eadem figura praeditae, idest hemicyclica, quae hodie quasi speciem tabernaculi imponit magnae portae, qua in cavaedium itur ejusdem villae. Videre quoque licet inibi exemtas bases & fragmenta quarumdam columnarum, quae etiam nunc illic relinquuntur, iis majorum, quas in aula magna descripsimus: quae, ut credibile est, porticui inserviebant ad Occidentem constitutae in medio Tiberianae Domus, refpondentique illi, quae ad Orientem a nobis descripta est ambiens hemicyclum connotantem alterius aedificii medium, idest Augustani, cum hic quoque viderimus columnarum bases non admodum diversae magnitudinis.

Huic capiti finem imponemus, breviter ea, quae diximus, colligentes, idest magnas aulas tres recens detectas viam aperuisse nobis ad structuram priorem cognoscendam Tiberii & Cali-

gulae,

a fare un corpo di fabbrica corrispondente e proporzionato in tutte le quattro facciate del Palazzo, e ne' suoi quarti egualmente misurati dalla distanza del mezzo, che resta visibile per quelle nicchie o tribune ancora nelle ruine.

Ora è tempo che si proponga la pianta intera di questo Palazzo de' Cesari fondato da principio sopra la parte orientale del Palatino per Augusto, e poi esteso per tutto il colle da Tiberio e da Caligola, e ristorato finalmente con più esatta simmetria, ed accresciuto di più magnifici adornamenti sotto Domiziano: il che faremo nel seguente Capitolo.

gulae, posterioremque Domitiani magnificentiorem, aptamque magis ad unitatem aedificii, responsum & proportionem servantis in quadruplici Regiae prospectu, itemque in suis quadrantibus, quorum aequales mensurae desumuntur ab aequali distantia a medio, ex hemicyclis illis adhuc in ruinis perspicuo.

Nunc tempestive exhibenda est ichnographia universa Domus hujusce Caesarum substructae a principio in orientali parte Palatini collis ab Augusto, deinde per totum collem expansae a Tiberio & Caligula, ac demum Domitiano imperante instauratae meliori symmetria, additis ornamentis praeclarioribus: quod proximo capite expediemus.

## CAPITOLO SESTO.

Si propone la pianta intera del Palazzo Imperiale esteso per tutto il Colle Palatino, e risondato in molte parti, persezionato, e ridotto a migliore simmetria da Domiziano.

Egnerei volentieri le tre piante del Palazzo de' Cefari, che nel primo secolo della sua fondazione succedettero l'una all'altra; se d'ognuna di esse fosse a noi rimasto certo vestigio. Darei in primo luogo la più moderata di Augusto, che si contentò di occupare la sola parte orientale del colle Palatino con la sua fabbrica. Succederebbe l'altra per altrettanto spazio accresciuta sotto Tiberio e Caligola: i quali alzarono la sua struttura per tutto il rimanente del colle, anzi tentarono di trapassarlo: giacchè da Ponente volle Caligola aggiungere ancora un ponte, per cui passare nel Campidoglio. E finalmente apporterei la terza di Domiziano tanto magnifico ne' suoi ristoramenti, quanto dagli esempli del Padre e del Fratello seppe apprendere a divenirlo. Ma i replicati incendi da Nerone sino a Domiziano accaduti apppunto in quel contorno, ove si ergevano i suddetti Palazzi; banno in sì fatta guisa tolta la distinzione del primo e del secondo disegno; che non fia poco, se in apportare alcune testimonianze degli antichi Scrittori ne adombreremo l'istoria, e riserberemo di segnare la pianta a quel Tolo

## CAPUT SEXTUM.

Ichnographia totius Imperatorum Regiae universum Palatinum collem occupantis, & a Domitiano pluribus in locis iterum exstructae, persectae, & ad meliorem symmetriam redactae.

Egiae Caesarum Ichnographiam, qualis primi ab ipsius constructione saeculi decursu deinceps suit, hoc est triplicem, libenter sane exhiberem; si certum uniuscujusque structurae adhuc superesset vestigium. Primum obtineret locum Augustea, omnium modestissima: Augusto namque satis fuit domum fuam orientali tantum parte Palatini collis expandere. Secundum obtineret altera aequali aucta spatio, imperantibus Tiberio atque Caligula : a quibus, quod collis erat reliquum, fua aedificatione occupatum est, immo ulterius etiam progredi tentatum: quippe ab Occidente pontem insuper, qua esset in Capitolium transitus, Caligula addidit. Tertium denique locum concederem tertiae Domitiani, qui tanta in aedificiis instaurandis usus est magnificentia, quantam ex parentis, fratrisque exemplis didicerat. Sed a Nerone ad Domitianum usque repetitis incendiis eo ipso loco, ubi eadem adsurgebant aedificia; ita formarum primi atque alterius discrimina sublata sunt; ut non parum profecto futurum sit, si nonnullis antiquorum testimoniis proferendis, illorum adumbremus historiam, satisque habuerimus unius

solo di Domiziano, più preservato nelle età susseguenti dalla desormazione, e dalle disgra-

zie di nuovi incendj.

Che Augusto adunque si contenesse con moderata fabbrica sopra una parte del Palatino; ella è cosa chiaramente affermata, ben tre volte nella vita di lui da Svetonio. Nel capitolo 72 così scrive: Habitavit primo juxta Romanum Forum fupra scalas anularias in domo quae Calvi oratoris fuerat; postea in Palatio, fed nihilominus in aedibus modicis Hortenfianis, & neque laxitate, neque cultu conspicuis: ut in quibus porticus breves essent Albanarum columnarum, & fine marmore ullo aut infigni pavimento conclavia. E poco appresso soggiunge: ampla & operosa Praetoria gravabatur. E nel cap. 57 narra che, essendo stata consunta da casuale incendio questa sua tanto moderata abitazione; vollero a gara tutti gli Ordini della Città contribuire danaro a proporzione delle di loro facoltà per fargli sontuoso edificio; ma la moderazione del Principe non soffri di acconsentire al dispendio: anzi non più di un denajo in segno di gradimento scelse da ciascheduno di que' mucchj di monete, che gli vennero presentati. In restitutionem Palatinae domus incendio ablumtae Veterani, Decuriae, Tribus, atque etiam fingillatim e cetero genere hominum libentes, ac pro facultate quisque pecunias contulerunt, deliunius Domitianei vestigium describere : quippe quod magis servatum, minusque desormatum est posterioribus saeculis a novorum in-

cendiorum injuriis.

Augustum igitur modestum sibi domicilium in altera Palatini collis parte constituisse, Svetonius ter in ejus vita apertissime prodit. Cap. 72 haec habet : Habitavit primo juxta Romanum Forum supra scalas anularias in domo quae Calvi oratoris fuerat; postea in Palatio. sed nibilominus in aedibus modicis Hortensia. nis, & neque laxitate, neque cultu conspicuis: ut in quibus porticus breves essent Albanarum columnarum, & sine marmore ullo aut insigni pavimento conclavia. Et paullo inferius : ampla & operosa Praetoria gravabatur. Et cap. 57 narrat, hac ejus adeo moderata domo fortuito incendio deleta, omnes civium ordines, pro suis quemque facultatibus, pecuniam certatim contulisse, qua sumtuosum illi aedificium exstruerent; sed moderationem Principis non tulisse hoc fieri dispendium: immo fingulos tantum denarios (eofque, ut gratum fibi accidisse officium ostenderet ) ex fingulis pecuniarum, quae fibi oblatae fuerant, cumulis desumsisse. In restitutionem Palatinae domus incendio absumtae Veterani, Decuriae, Tribus, atque etiam singillatim e cetero genere hominum libentes, ac pro facultate quisque pecunias contulerunt, delibante Aa

delibante tantummodo eo fummarum accrvos, neque ex quoquam plus denario auferente. Non è però, che Augusto, ranto moderato, se si riguardino le fabbriche al privaro suo uso da lui destinate; non alzasse magnifiche strutture pel decoro pubblico nel Palatino. Basta il Tempio di Apolline a farme sede. La qualità del marmo tralucente, di cui era composto, il portico adornato di cinquanta scelte Statue delle Danaidi con altrettante · Colonne di porfido e di altri marmi nobili, che le framezzavano, e cinquanta altre Statue equestri de' Mariti delle istesse Danaidi che stavano in faccia, e le più rare Scolture de Greci, le quali adornavano il tempio; il Coloffo di bronzo alto cinquanta piedi, lodato da Plinio lib. 34. cap. 7. con questo elogio: videmus certe Apollinem in bibliotheca templi Augusti Tuscanicum L pedum a pollice, dubium aere mirabiliorem, an pulcritudine; non fono piccioli segni della magnificenza di queste fabbriche. Si aggiunga l'Arco eretto nel Palazzo da Augusto in onore del Padre Ottavio, ornato di colonne; col finimento di una quadriga, nel di cui cocchio fi vedevano Apolline, e Diana, il tutto di un sasso solo, fcolpito dal celebre Lifia: come ci avvisa l'istefso Plinio lib. 36. cap. 5. Queste fabbriche, e questi ornamenti da Augusto eretti nel Palazzo, ch' ei dono al pubblico; banno ben altro a-Spettantummodo eo summarum acervos, neque ex quoquam plus denario auferente. Quamquam autem Augustus, quod ad aedificia attinet. quae privato fui ipfius ufui destinaret, adeo sibi a magnis fumtibus temperavit; in iis tamen, quae, ut publico decori inserviret, in Palatino excitavit; magnificentissimus suit. Unum Apollinis Templum testis est locupletisfimus. Marmoris perlucentis genus, ex quo compactum fuit, quinquaginta lectissimis Danaidum Statuis ornata porticus cum totidem intermediis Columnis ex porphyrite, aliifque pretiofis marmoribus, quinquaginta itidem Signa equestria e regione posita maritos earumdem Danaidum referentia, & Graecorum Sculptorum opera nobiliora templum exornantia; aeneus quinquaginta pedum Colossus, a Plinio lib. 34. cap. 7. commendatus hoc elogio: videmus certe Apollinem in bibliotheca templi Augusti Tuscanicum L pedum a pollice, dubium aere mirabiliorem, an pulcritudine; haec, inquam, omnia horum aedificiorum magnificentiae indicia funt non exigua. His adde Arcum, quem in Octavii Patris honorem in Palatio Augustus erexit, columnis distinctum, & quadriga in fummo posita terminatum, cujus in curru Apollo & Diana confidebant: quod opus ex unico lapide celebrem Lysiam sculptorem habuit, eodem Plinio teste lib. 36. cap. 5. Hae structurae, haecque ornamenta, pofita

spetto, che le dozzinali e povere stanze del privato suo appartamento riserbate per l'uso proprio. Le Biblioteche Greca e Latina quivi erette dal medesimo Imperatore, il Museo di gemme intagliate, quivi raccolto da' Principi suoi Nipoti, ele pitture più singolari, tra le quali il più volte citato Plinio dice di avere con avidità osservata quella di Apelle e di Protogene, memorabile per le tre sottilissime linee, che tirò l'uno a gara dell'altro, della quale nel lib. 35. cap. 10. dice esser cosa certa, che restò consumata priore incendio domus Caesaris in Palatio; ci fanno pieno testimonio dello splendore accresciuto e nella fabbrica e negli ornati dal magnanimo Augusto: il quale donando al pubblico nel suo Palazzo cose degne della grandezza del Principe, riserbò per Ottaviano nelle sue stanze la frugale modestia di cittadino.

Ma come si distinguesse la privata abitazione di Ortensio divenuta appartamento di Augusto dalle fabbriche del Palazzo al pubblico da lui donato, ed accresciuto di edifici, e adornato di preziosi monumenti per la maestà dell'Imperio; ci banno impedito di conoscere i molti incendi sin da quel tempo accaduti. Oltre al già mentovato, durante la di lui vita, tre altri per lo meno ne susseguirono avanti l'Imperio di Domiziano: il primo ordinato da Nerone, che durò sei giorni, e con-

Sumò

sita in amplissimis aedibus, quas publici esse juris Augustus voluit; aliam profecto faciem ac speciem ostendunt, ac vulgares & pauperes aedes, quas frugi homo privato fui ipfius ufui elegit, retinuitque. Bibliothecae Graeca & Latina ab eodem Imperatore ibidem exstructae, Mufeum e caelatis gemmis ibi collectum a Principibus ejus Nepotibus, & praecellentes pictae tabulae, quas inter Plinius saepe memoratus se avide spectasse testatur illam Apellis atque Protogenis, memorandam ob tres subtilissimas lineas, quas illi mutua aemulatione duxerant. quam constare inquit idem Plinius lib. 35. cap. 10 flagrasse priore incendio domus Caesaris in Palatio; nobis luculentum testimonium afferunt aucti splendoris cum in aedificiis tum in eorumdem ornatibus Augusti magnificentia : qui in Regia fua Reipub. dono dans plane digna Principis majestate, frugalem Octaviano civis modestiam suo in domicilio utendam reliquit.

Verum privatae aedes Hortensii, Augusti jam domus sactae, quatenus distinguerentur ab aedisiciis magnificentissimae Domus ab eo decori Imperii Romani excitatae, & aedisicationibus auctae, ac pretiosis monumentis ornatae; haud licet dignoscere ob plura, quae jam inde contigerunt, incendia. Praeter illud, quod ipsius Augusti tempore contigisse memoravimus, non pauciora deinde tribus ante Domitianum secuta sunt: primum a Nerone imperimenta

Bb

sumò oltre a molte regioni della Città parte ancora delle sue fabbriche; il secondo de Vitelliani; ed il terzo casuale sotto di Tito, che per tre giorni ed altrettante notti non potè estinguersi. Non lasciò alcuno di questi incendi intatto il Palazzo: come può leggersi appresso gl'Istorici, che li descrissero. Il volere adunque dare una pianta del Palazzo di Augusto tre volte incendiato prima che lo ristorasse o rifacesse Domiziano, è assunto troppo difficile. Potremo bensì affermare, che fosse situato nella parte sola orientale del monte Palatino: perciocche sappiamo da Svetonio, che Caligola, nel di cui tempo non era ancora abbruciato; continuò quella fabbrica per tutta la parte occidentale del colle, ove intrapreso aveva di proseguirla Tiberio: e fu allora, che Plinio vide la prima volta cingersi Roma tutta da una sola casa del Principe. Bis vidimus urbem totam cingi domibus Principum, Caji, & Neronis, & hujus quidem, ne quid deesset, aurea. lib. 36. cap. 15. Di Caligota scrive Sveronio nella di lui vita cap. 22: partem Palatu ad Forum usque promovit: cioè a dire fabbricò neb lato occidentale del Palatino, che confina col Foro Romano: il che significa che l'altra parte orientale conteneva le strutture antecedenti di Augusto. Vide perciò Plinio tutta la prima Roma di Romolo essere cinta dalla cafa de Cefari, allora che Gajo Caligola termi-

ratum, quod sex dies grassatum est, ac praeter multas urbis régiones partem quoque ipfiulmet aedificiorum absumsit; Vitellianorum alterum; tertium vero plane fortuitum Tito imperante, quod totis tribus diebus noctibusque extingui non potuit. Nullum ex his, ut fidem faciunt Historici, Palatinam Domum intactam reliquit. Itaque Ichnographiam proferre velle Augustei ter exusti aediscii antequam per Domitianum aut instauraretur, aut restitueretur, est nimis arduum opus moliri. Id quidem affirmare licet, in orientali tantum collis parte fuisse positum: discimus enim ex Svetonio, Caligulam, qui eo nondum incenso regnavit; illud produxisse tota occidentali collis parte, ubi opus id profequendum Tiberius susceperat : acciditque tum primum Plinio, ut urbem universam videret una domo Principiscircumseptam. Bis vidimus urbem totam cingi domibus Principum, Caji, & Neronis, & bujus quidem, ne quid deesset, aurea. lib. 36. cap. 15. De Caligula Svetonius in vita cap. 22 haec litteris tradidit : partem Palatin ad Forum usque promovit: hoc est in occidentali parte Palatini collis aedificavit, quae est Romano Foro contermina: quod fatis innuit, in altera collis parte ad Orientem Augustana fuisse aedificia. Itaque Plinius eam, quae prima fuit Roma Romuli, totam cinclam vidit domibus Caesarum, tum cum Cajus Caligula universum Palatinum collem, qui ab Oriennò con la sua fabbrica da Ponente di abbracciare il monte Palatino, che da Levante era

già cinto per le strutture di Augusto.

Con quelle di Caligola s'intendono comprese l'altre di Tiberio, e di Livia : giacche l' opere del Padre Tiberio non terminate perfezionò Gajo il figliuolo: Opera sub Tiberio semiperfecta absolvit : Sveton. in Calig. cap. 21; e giacche Livia ancora non mancò di adornare il Palatino con le sue fabbriche, avendo eretto al marito Augusto un Tempio su questo colle, mentovato da Plinio lib. 12. cap. 19, e nelle inscrizioni ritrovate questo anno 1726 nel sepolcro de' suoi liberti: del quale tempio quanto preziosa fosse la materia e il lavoro, può argomentarsi dal donativo ivi da lui descritto della radice del cinnamo, ch' ei vide posta sopra patera d'oro, acciocche ogni anno stillasse goccie di odorato liquore, che si rassodavano in grani. Radicem ejus (cinnami) magni ponderis vidimus in Palatii templo, quod fecerat Divo Augusto conjux Augusta,. aureae paterae impositam, ex qua guttae editae annis omnibus in grana durabantur, donec id delubrum incendio confumtum est. Plin. ibid. Di questo tempio io credo che parli Svetonio, allora che racconta avere Caligola gittato un ponte sopra il tempio di Augusto per formarsi un passaggio dal Palatino al Campidoglio: Super templum Divi Augusti ponte tranfte circumseptus erat Augusteis moenibus; occidentali aedificio adjecto undequaque complexus est.

Una cum Caligulae aedificiis intelligi volumus illa etiam, quae Tiberius ac Livia erexerant: nam & Tiberii patris aedificia nondum ad finem perducta Cajus filius perfecit: Opera sub Tiberio semiperfecta absolvit: Sveton. in Calig. cap. 21; & Livia quoque non abstinuit ab exornando aedificationibus suis Palatio, quippe quae Augusto conjugi in eodem colle erexit templum memoratum apud Plinium lib. 12. cap. 19, atque in epigrammatis hoc anno 1726 repertis in libertorum ejus sepulcris: quod templum quam pretiosa ex materia, quamque sumtuose fuerit elaboratum, argumento esse potest munus in eo dicatum, & ab eodem Plinio descriptum, radix cinnami, quam vidit aureae paterae impositam, ut ex ea fragrantis liquoris guttae exstillarent quotannis, quae in grana concrescebant. Radicem ejus (cinnami) magni ponderis vidimus in Palatii templo, quod fecerat Divo Augusto conjux Augusta, aureae paterae impositam, ex qua guttae editae annis omnibus in grana durabantur, donec id delubrum incendio consumtum est. Plin. ibid. De hoc Augusti templo loqui videtur mihi Svetonius, cum narrat, a Caligula structum pontem hoc templo nixum, quo e Palatio in Capitolium via ac transitus esset. Super templum Divi  $\mathbf{C}\mathbf{c}$ Au-

transmisso Palatium Capitoliumque conjunxit. in Calig. cap. 22. Di queste fabbriche io non ricerco la pianta: nè pruovomi a stabilire se fosse sul Palatino l'altro tempio, che l'istesso Caligola a se medesimo eresse, collocandovi la sua immagine d'oro, e quella scelta di Sacerdoti e di vittime, che la pazzia e l'ambizione l'una a gara dell'altra gli suggerirono. Magisteria Sacerdotii ditissimus quisque & ambitione & licitatione maxima vicibus comparabant. Hostiae erant phoenicopteri, pavones, tetraones, numidicae meleagrides, phasianae, quae generatim per fingulos dies immolarentur. Sveton. ibid. Non istò, dico, a ricercare di queste fabbriche partitamente: perciocche il tempio fatto da Livia vediamo in Plinio essere stato consunto per l'incendio; e la odiosa memoria di Caligola non solamente fece occultare il titolo delle sue fabbriche; ma mise in compromesso tutte quelle de Cesari: scrivendo Svetonio in Calig. cap. 60, che nella di lui morte alcuni de' Senatori chiamati a consiglio dai Consoli nel Campidoglio, sententiae loco abolendam Caefarum memoriam, ac diruenda templa censuerunt : benche il decreto non andasse più avanti. Mi contenterò di apportare una conghiettura del sito del tempio suddetto, la quale mi somministrano i nobili frammenti estratti quest' anno 1728 nella Casa Tiberiana.

Per

Augusti ponte transmisso Palatium Capitoliumque conjunxit. in Calig. cap. 22. Horum ego aedificiorum investiganda ichnographia supersedeo: neque statuendum mihi sumo, suerit, necne, in Palatino monte aliud templum, quod ipsi sibi Caligula exstruxit, in quo simulacrum sureum posuit, electumque illum Sacerdotum constituit coetum, atque eam victimarum rationem fanxit, quam amentia atque gloriae studium ipsius menti vicissim certatinque suggesserunt. Magisteria Sacerdotii ditissimus quisque & ambitione & licitatione maxima vicibus comparabant. Hostiae erant phoenicopteri, pavones, tetraones, numidicae meleagrides, phasianae, quae generatim per singulos dies immolarentur. Sveton. ibid. Peculiari, inquam, de hiscestructuris inquisitione prorsus abstineo: nam & templum a Livia aedificatum, incendio periisse ex Plinio accepimus; & ob invidiosam Caligulae memoriam non folum eius aedificiorum tituli sublati sunt; sed etiam, quaecumque structa fuerant per Caesares, periclitata: ut enim scribit Svetonius in Calig. cap. 60, sub ejus mortem quidam e Senatoribus jussu Consulum acciti in Capitolium consulendi caussa, sententiae loco abolendam Cesarum memoriam, ac diruenda templa censuerunt: quamquam non ulterius ad ejus lationem legis progressum sit. Mihi satis suerit de ejusdem templi loco quamdam tantum proferre conjectationem, quam illu-

Per la nostra intenzione basterà qui stabilire, che la parte del Palazzo de' Gesari fabbricata da Tiberio e da Caligola, detta perciò Domus Tiberiana, era situata sulla parte occidentale del Palatino, e riguardava il Campidoglio. Svetonio di ciò ne afficura, scrivendo di Vitellio, che, mentre i suoi soldati abbruciavano il tempio di Giove Capitolino, e combattevano sul Campidoglio contro il partito di Flavio Sabino fratello di Vespasiano colà sospinto; egli riguardava la mischia e l' incendio dalla cafa di Tiberio, sedendo a mensa. cum & prælium & incendium e Tiberiana prospiceret domo inter epulas. Svet. in Vitell. cap. 15. Questo sarà sufficiente per assicurare, che nella parte orientale del Palatino è necessario dire fabbricato il Palazzo di Augusto, e nella occidentale eretto quello di Tiberio. Qualunque sia stato il danno delli tre incendj colà seguiti da Nerone sino a Tito; toccò a Domiziano di ripararlo: e lo fece con tanto splendore; che il P. Donati de Urbe Roma lib. 3. cap. 2, considerato un solo passo di Plutarco, che ora riferiremo; non dubitò di affermare: Domitianus in immensum amplificavit, exornavitque. Il passo di Plutarco, che a lui suggeri una tanta espressione; è il seguente : At, quibus facit Capitolii magnificentia admirationem; hi, unam si in Domitiani domo videant porticum, vel basilicam, vel

illustria fragmenta hoc anno 1728 e domo Ti-

beriana eruta menti suggerunt.

Ad rem nostram suffecerit hie statuere, eam Regiae Caesarum partem, quae Tiberium atque Caligulam auctores habuit, ideoque appellata est Domus Tiberiana; sitam suisse in Palatini collis occidentali regione, & Capitolio obversam. Id ex Svetonio liquet : scribit enim, dum Vitellii milites Jovis Capitolini templum concremarent, dimicarentque in Capitolio adversus Flavium Sabinum Vespasiani fratrem ejusque asseclas eo compulsos; ipsum interim Vitellium mensae adsidentem e Tiberiana domo pugnam incendiumque prospexisse. cum & praelium & incendium e Tiberiana prospiceret domo inter epulas. Sveton. in Vitell. cap. 15. Hoc ex testimonio palam fit, afferere necessum esse, in orientali Palatii parte Augusti Domum, in occidentali vero illam, quae a Tiberio nomen habuit; fuisse constructam. Quaecumque porro fuerit ruina, quae in haec aedificia rediit ex tribus incendiis a Nerone ad Titum usque; illa restituendi munus obtigit Domitiano: qui tanta id praestitit magnificentia; ut P. Donatus lib. 3 cap. 2 de Urbe Roma, uno Plutarchi loco perpenso, quem mox recitabimus; pronuntiare non dubitaverit: Domitianus in immensum amplificavit, exornavitque. Plutarchi verba, quae P. Donatum tam infigne testimonium dare compulerunt; haec sunt: Dd At,

balneum, vel pellicum diaetam; cujuscemodi est Epicharmi ad gurgitem dictum:

" Non benignus es: habes morbum: ge-" stis tu largiens; "

confimile quid ad Domitianum cogantur dicere: " Non tu quidem religiosus " nec magnificus " es : morbo teneris : gaudes cum in aedifi-" cia omnia profundas : qui, ut Midas ille, " omnia tibi aurea fieri & gemmea cupis. " Plutarch. in Poplicola. Aveva Plutarco davanti agli occhi lo splendore del Campidoglio restituito da Domiziano istesso, e dalla magnificenza del padre Vespasiano e del fratello Tito, e nuovamente dal suo Trajano. Ed egli medesimo dopo aver detto correre fama, che ne fondamenti del tempio di Giove Capitolino avesse speso Tarquinio quaranta mila libbre di argento; aveva mostrato che questo era poco al confronto della spesa fatta dipoi nel riedificarlo da Domiziano : atteso che le sole indorature erano costate più di dodici mila talenti. E nondimeno da que-Sto tempio rivolge improvvisamente il pensiero e'l discorso al Palazzo ristorato dal medesimo Imperatore: e di questo una sola loggia, un bagno, una sola di queste Sale Regie o Basiliche ora scoperte ci pone davanti agli occhi come sforzi di una sontuosità pel suo eccesso viziosa e degna di biasimo anche in un Imperator de' Romani. E' adunque giu-Ito,

At, quibus facit Capitolii magnificentia admirationem; bi, unam si in Domitiani domo videant porticum, vel basilicam, vel balneum, vel pellicum diaetam; cujuscemodi est Epicharmi ad gurgitem dictum:

"Non benignus es: habes morbum: ge-

consimile quid ad Domitianum cogantur dicere: " Non tu quidem religiosus, nec magnificus , es: morbo teneris: gaudes cum in aedifi-" cia omnia profundas : qui, ut Midas ille, " omnia tibi aurea fieri & gemmea cupis. " Plutarch. in Poplicola. Splendor equidem Capitolii ab ipsomet Domitiano restituti, atque etiam antea a parente Vespasiano, Titoque fratre magnificentia infignibus, ac novissime a Trajano suo, ante Plutarchi oculos versabatur. Idemque ipse, cum perhiberi dixisset, in fundamenta templi Tarquinium quadraginta millia pondo argenti impendisse; parum hoc suisse docuerat prae sumtu, quem in eo restituendo Domitianus deinde fecerat: cum unum deaurationis pretium duodecim millia talentum excesserit. Nihilominus ab hoc templo cogitationem fermonemque ad Domum ab eodem Imperatore instauratam repente convertit : atque unam hujusce porticum, unumque balneum, unam ex his nunc retectis Regiis Aulis five Basilicis ob oculos, velut nimiae ac vituperabilis in Romanorum etiam Imperatore fumtuofitatis costo, che, volendo noi dare la pianta del Palazzo Imperiale, quale fu in tempo del suo maggior compimento; ci atteniamo a questa di Domiziano: di cui parti così magnifiche, e certe ci dimostrano queste sale. Ajuteranno altri Scrittori contemporanei di quel Principe a ravvisarne la copia degli appartamenti: e particolarmente servirà la espressione di Plinio il giovane nel Panegirico a Trajano: la quale esaminata dal P. Donati nel citato luogo, gli fece intendere il numero prodigioso di stanze, ond'era composto questo Palazzo. Maximum numerum aularum, conclavium, cubiculorum indicant illa Plinii junioris ad Trajanum: "Nullae objices, nulli contume-" liarum gradus : fuperatifque jam mille limi-", nibus, ultra semper aliqua dura, & obstan-"tia". Ci ajuterà ancora l'antico Vestigio di Roma scolpito in marmo in tempo di Settimio Severo, ed estratto dal tempio di Romolo, e pubblicato, non ba guari, con l'erudite sue annotazioni da Gio: Pietro Bellori; con la immagine di que' frammenti originali, che si conservano nel Palazzo Farnese, a ravvisarne qualche altra parte indicataci da Filostrato nella vita di Apollonio Tianeo in tempo di Domiziano. Con l'assistenza di tanti ajuti, cioè delle parti scoperte di quella fabbrica, e del testimonio degli Scrittori; spero di potermi provare a disegnarne la pianta 1n-

natus ponit. Recte igitur nos, qui ichnographiam Imperatoriae Domus perfectissime jam absolutae describendam sumsimus; unam hanc Domitiani spectamus: cujus adeo magnifice structas, certasque partes hae nobis aulae objiciunt. Ad diaetarum multitudinem cognoscendam opem ferent alii Scriptores, qui aevo illius Principis exstiterunt, in primis vero Plinii junioris verba in panegyrica oratione ad Trajanum: quae perpensa a P. Donato loco citato, incredibilem ejus menti obtulere aedium numerum hujus Regiae. Maximum, inquit, numerum aularum, conclavium, cubiculorum indicant illa Plinii junioris ad Trajanum: ,, Nullae obji-"ces, nulli contumeliarum gradus: superatis-" que jam mille liminibus, ultra semper aliqua dura, & obstantia, . Vetus quoque Romae Vestigium, imperante Septimio Severo, marmoreae tabulae insculptum, erutae e Romuli templo, ac typis non ita pridem una cum suis eruditis in eam commentariis a Joanne Petro Bellorio vulgatae, ipíaque eorum fragmentorum imago, quae in aedibus Farnesianis servantur; nobis auxilio erunt, ut aliam quampiam noscamus Domus Domitiani partem, quam hoc imperante, exstitisse, in vita Apollonii Tyaneji Philostratus indicat. Tot jam fretus subsidiis & detectarum illius molis partium, & Scriptorum testimonia ferentium, stylum experiri me posse crediderim in tota Domitianei Ee aediTav. intera: siccome cerco di fare nella tavola,

che ora propongo a riscontrarsi.

Il mezzo adunque di tutta la Pianta composta d'ambedue le strutture, di Augusto e di
Tiberio, abbiamo veduto essere nel sito del giardino Spada « ¿ x , misurato in larghezza « ¡ dalla estensione del Teatro, che Panvinio nomina
di Tauro Statilio, e per lunghezza ¡ + dagli
800 piedi Romani, che si ritruovano dal convento di S. Bonaventura + proseguendo per il
Cortile a +, che ha sembianza di Stadio, o
dentro al giardino Spada per la muraglia
+ § 18 \$ sino al termine ultimo del Teatro suddetto in ¡.

Fanno capo in questo cortile Q+ dalla parte del Circo le Volte sotterrance, che sostentano tutto il piano superiore del colle all'altezza. di cento piedi sopra l'infimo de'sedili del Circo massimo sottoposto: ed oltre a rendere facile la comunicazione di tutti i piani per quelle volte, che formano lunghi Portici, e ad aprire in essi scale maestose e comode per ascendere dalla via pubblica a tanta altezza; siccome oggidi servono di ampj fienili; così poterono anticamente servire di magazzini per tutte le provvisioni del Palazzo, e per abitazione dello stuolo, anzi popolo numeroso, di Servi e di Liberti, e per altri usi somiglianti. E forse può sospettarsi, che gl'incendi più volte accaduti in pochi anni nel Palazzo aves-[ero

aedificii ichnographia delineanda: quod praeftare nitor in tabula, quam nunc objicio ad ea Tabula

documenta exigendam.

Medium igitur Vestigii totius Domus constantis ex utraque structura, Augusti ac Tiberii, esse vidimus in « ¿ x, ubi nunc horti Spadani, latitudine e y aequales Theatridiametro, quod Panvinius appellat Tauri Statilii, longitudine autem y 4 octingentis Romanis pedibus, qui numerantur a coenobio S. Bonaventurae 4 progrediendo aut per Cavaedium a +, quod speciem habet Stadii, aut intra hortos Spadanos juxta murum 4 § 10 8 ad terminum

usque memorati Theatri in y.

Ab hoc cavaedio a+, qua ad Circum vergit; Cryptoporticus patent, quae superiorem collis planitiem ubique fulciunt altius infimo subjecti Circi maximi gradu centum pedibus adfurgentem: & praeterquamquod per eas fornicatas vias, quae longas efficiunt porticus; facilis quaquaversus est itus in solo aedium quolibet, & ad folum quodlibet magnificae indidem ac percommodae scalae patent, per quas a publica via in tantam altitudinem sit adscensus; quemadmodum hodie pro amplis foenilibus ufui funt; ita olim esse potuerunt apothecae, ubi res omnes domui necessariae servarentur, nec non inhabitari a servorum ac libertorum turba, seu verius ingenti populo, atque aliis id generis usibus inservire. Suspicari etiam fortassis licet, insero origine dalle provvisioni di legna e d'oglio riposte in quei magazzini, mal custodite da servi stessi nel maneggiarle imprudentemente, e avvicinarsi co'lumi, o nell'accendere suochi eccessivi per l'uso delle officine, e de fornelli de

bagni.

Sopra del cortile rispondono gli appartamenti interiori del Palazzo di Augusto: il mezzo del quale nella facciata occidentale è nobilitato per di dentro con l'apertura di una Tribuna A larga in diametro 100 piedi, ed arricchita di statue: quale la dimostrano le nove nicchie in quella cavate per adattarvele. Fu costume di molti Architetti, che durò stno al secolo di Costantino; il ripartire le statue per ornamento esteriore de' muri in grandi tribune, ed emicicli, disponendo ciascheduna nella sua nicchia: come vediamo nelle Terme di Diocleziano. Non saprei ben decidere, se questo Emiciclo, o Tribuna fosse quel Tholus Caesaris descrittoci da Marziale, che lo riguardava dalla sua picciola vigna del monte Gianicolo, e vedevalo alzarsi fiancheggiato dagli appartamenti e dalle Sale de' Conviti: come ancora in tempo di Augusto vi si leggono celebrati in diverse sale i conviti detti in Apolline, e i denominati da altri suoi Dei.

Nel Quarto del Palazzo ALVYZPONM, che dalla nicchia o tribuna suddetta A stendesi cendia, quae paucorum annorum fpatio in eadem Domo pluries excitata funt; originem fumfisse ex lignorum congerie, atque ex oleo in iis apothecis repolito, quae iidem servi negligenter tuerentur: five quod incaute tractarent, lucernalque propius admoverent; five quod in officinis, balneorumque in fornacibus

nimium ignem accenderent.

Cavaedium despectant interiores Augusteae Domus aedes: atque hujus medium in ejusdem occidentali facie intus recedens nobilem pandit Exedram A, cujus pedum 100 est diametros. Ea statuis ornabatur: uti ostendunt excavata in eadem loculamenta novem, in quibus illae confisterent. Mos fuit plurium Architectorum ad Constantini usque saeculum, ad exteriorem parietum ornatum statuas distribuere per amplas exedras atque hemicyclos, & suo quamque disponere loculamento: ut in Diocletiani Thenmis videre licet. Pronuntiare non aufim; fueritne hic hemicyclus vel exedra Tholus ille Cae-Saris a Martiali descriptus, quem e vineola sua in Janiculo colle sita spectabat, sese extollentem diaetas interatque aulas, in quibus convivia celebrabantur: ut etiam Augusti tempore celebrata legimus convivia in Apolline, ejus Dei nomine aulae attributo, aliisque in aulis aliorum illius Deorum nomina mutuatis.

In aedium Quadrante ALVYZPONM, qui ab hac exedra feu hemicyclo A ad ex-Ff

tre-

desi all'estremo della costa del colle verso il Circo massimo; restano in piedi alcuni grossi muri BCKIG co' fegni della division di due piani, da quali ricavasi l'altezza di 40 palmi per l'appartamento nobile; ed altri vestigj, che danno a divedere i cortili interiori efdc, ab ST, onde le stanze prendessero vivo lume: e vi si scorgono nelle muraglie interiori scavate frequenti nicchie per collocarvi quella copia di statue, che Plinio lib. 36. cap. 5 attesta avere riempiuta la Reggia de Cesari d'opere de più rinomati Scultori : de quali dopo una lunga serie, sette finalmente esprime con questo elogio: Palatinas domos Caesarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, & singularis Aphrodisius Trallianus. Le nicchie si scorgono principalmente in quelle camere e muri, che nella sommità della vigna del Collegio Inglese restano in piedi dalla parte del Circo massimo, n m p. E presso alla nicchia o tribuna del mezzo A si osservano le volte di molte stanze KL, ed intorno alla medesima quelle del corridojo BCDEF, lavorate, e nobilmente ripartite in grandi riquadri: quali veggiamo nel tempio della Pace di Vespasiano, nel Panteo di Agrippa, negli Archi trionfali, ed in così fatti lavori del miglior secolo, e dello stile più maestoso. Si osservano di questa

ma-

tremum collis latus protenditur, cui Circus maximus est suppositus; adhuc stant crassi quidam parietes BCKIG, signa habentes sustentati duplicis pavimenti, e quibus agnoscitur, aedium primario solo impositarum altitudinem 40 palmorum fuisse: & aliae cernuntur reliquiae interna cavaedia indicantes efdc, ab ST, e quibus lumini in aedes aditus esset : ac praeterea excavati cernuntur interni parietes frequentibus loculamentis ad eam locandam statuarum multitudinem, quibus Plinius lib. 36. cap. 5. testis est Regiam Caesarum per nobilissimos artifices fuisse impletam: quorum post longam feriem, septem tandem ex ipsis hoc elogio commemorat: Palatinas domos Caefarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, & singularis Aphrodisius Trallianus. Statuarum loculamenta prae se ferunt ea praesertim conclavia iique parietes, qui in fumma vinea Collegii Anglicani, unde despicitur Circus maximus, superant, " " p. Prope exedram vero mediam A plurium cubiculorum KL, ac circa eamdem ambulacri BCDEF fornices conspiciuntur, magnifice structi, & grandibus areis eleganter distincti: quales cernimus in Pacis templo, quod Vespasianus erexit, in Agrippae Pantheo, in Arcubus triumphalibus, aliifque ejufmodi optimi faeculi structuris magnificentius elaboratis.

Hac

maniera ornate ancora quelle sossiste a volta de corridoj xu, che dall'istesso quarto del Palazzo di Augusto e dal gran cortile di esso te nintroducono agli spettacoli sopra il Circo verso il Teatro di Tauro Statilio. Onde veggiamo che manifesta, così ne pavimenti livellati per tutto il colle ad un piano nobile, come ne vestigi delle muraglie tirate a squadra, e corrispondenti alle linee principali di tutto il corpo dell'edisicio, e nella maniera delle volte, e negli ornati delle pareti, l'Architettura avere accordato sopra uno stile di esatta proporzione la sabbrica nel ristoramento di Domiziano con quelle de Principi antecessori.

Non meno dell'Architettura fu impegnata la Scoltura per Domiziano a conservare quella unità e corrispondenza di ornato in tutto il Palazzo. Non parlo già delle statue infigni trasportate di Grecia, e distribuite per gli appartamenti. Parlo delle scolture, che formano i membri dell'Architettura nelle calonne e loro finimenti di basi, capitelli, architravi, fregi, e cornici. Sarebbe a noi mancato ogni mezzo per riconoscere ciò nel Palazzo di Tiberio e di Caligola; se queste sale ultimamente scoperte di Domiziano alla età nostra non riserbavano quella copia di testimonj dell' arte, che vi scorgiamo: tanta era stata la desolazione e l'esterminio di tutte le scolture de portici, delle basiliche, biblioteche, templi,

Hac eadem ratione ornati visuntur fornices quoque ambulacrorum \* ", quae ab eodem Augustanae Domus quadrante & a peramplo ejus cavaedio + \( \alpha \) ad spectacula viamaperiunt supra Circum prope Theatrum Tauri Statilii. Hinc tum ex pavimentis toto collis spatio primarium solum aequabile constituentibus, tum ex vestigiis murorum ad normam exactorum, & plane respondentium praecipuis lineis totius aedisicii, atque ex sornicum structura, parietumque ornamentis apparet, Architectos in Domitianea instauratione consensisse in unam eamdemque accuratae symmetriae rationem, quam aedisicationes decessorum Principum praemonsstrabant.

Neque minus quam Architectura obsecundavit Sculptura Domitiano, ut parem in Domo universa ornamentorum convenientiam ac responsum servaret. Non est hic mihi sermo de eximiis statuis, quae e Graecia delatae, in aedes distributae sunt. Loquor de elaboratis affabre membris Architectonicis, potissimum de columnis, earumque additamentis, seu basibus, capitulis, epistyliis, zophoris, atque coronis. In Tiberii & Caligulae Domo cujufmodi haec fuerint, nulla cognoscendi ratio suppeteret; nisi hae Domitiani aulae novissime detectae illa nobis testimonia ejus generis custodissent, quae ibidem cernimus: tanta in porticibus, in basilicis, bibliothecis, templis, thea-Gg

pli, teatri, e colonnati, e bagni, che pur vi Stavano. Mancherebbe tuttavia nel Palazzo di Augusto questo confronto e testimonio di corrispondenza; se nell'ingresso della vigna del Collegio Inglese dalla parte di S. Gregorio non si fosse avvisato qualche provvido muratore di conservare alcuni frammenti di cornici di marmo lavorati sullo stile degli altri di Domiziano, i quali bastano a darci lume dell' accompagnamento, che la Scoltura accordò all' Architettura del medesimo Principe, ancora ne ristoramenti di questa parte del Palatino. Ai quali per buona ventura si aggiunge, che il genio di preservarci le memorie di antichità, ch'ebbe, 150 anni sono, Stefano di Perac; ci ha lasciato una stampa di rame nel di lui libro, che ho fatta ricopiar fedelmente, e riporterò in quest'opera al cap. , nella quale ci mostra i frammenti di que' membri maestosi di architettura ritrovati nel Palazzo di Augusto dentro la vigna suddetta del Collegio Inglese, che si accordano con gli altri oggi disotterrati nell' altra parte, cioè nel Palazzo detto di Tiberio e di Caligola, ristorato da Domiziano.

Restava che la Pittura ci dimostrasse d'entrarvi per terza nel confermare con l'altre due professioni sue germane un così nobile accordo. E questa ancora non ha mancato di presentarci negli ultimi scoprimenti degli orti Farnesi la sua dimostrazione: la quale si

appor-

tris, in multiplici columnarum serie, atque in balneis fuerat ruina ejusmodi operum, quae inibi profecto exstiterunt. In Augusti autem Domo ut paria & his respondentia fuerint, adhuc cognoscere non liceret; nisi sub introitum vineae Collegii Anglici, e regione templi S. Gregorii, prudens aliquis caementarius marmorea quaedam coronarum fragmenta servasset Domitianeis scalptura similium, quae satis indicio funt, quam bene Domitianeae Architecturae consensum, etiam in instauratione hujusce Palatini partis, imitata Sculptura fuerit. Quibus illud fecundis fatis accessit, quod vehemens servandorum veterum monumentorum studium. quo flagravit Stephanus de Perac annis ab hinc 150; ad nos transmisit in libro suo iconem aere impressam, quamaccuratissime iterum delineatam dabimus cap. , in qua oculis objecit fragmenta infignium illarum architectonicarum partium reperta in Augusti aedificio in memorata vinea Collegii Anglici, quae cum fragmentis nuper effossis in altera parte, hoc est in Domo Tiberii & Caligulae dicta, per Domitianum refecta, congruunt.

Reliqua erat Pictura, quae ad egregium adeo consensum suo testimonio adstruendum una cum duabus illis artibus, suis, ut ita dicam, sororibus, tertio loco prodiret. Haec autem sua nobis testimonia in novissimis Farnesianorum hortorum essossimonias & ipsa prae-

buit:

apporterà tra poco, se prima termineremo di

esporre tutta la pianta.

Stabilitosi adunque che il mezzo di ambedue le fabbriche di Augusto e di Tiberio unite in un solo Palazzo ad occupare tutto il piano superiore del colle Palatino, sia nel giardino Spada a & x, e che le due fabbriche suddette abbbiano i loro centri particolari nelle tribune A e S od emicicli che dir vogliamo col vocabolo di Vitruvio, egualmente distanti dagli estremi, e situati in quel mezzo; verremo a ripartire in Quarti corrispondenti tutto il corpo della struttura: e da un solo Quarto Aeog MPY, che si riconosca conservato abbastanza; potremo ricavare, e formare il disegno delli tre altri men conservati, anzi in gran parte abbattuti, che a quello corrispondono con le misure del sito, e con la traccia de' loro vestigj, e la somiglianza degli ornamenti.

Il Quarto bastevolmente conservato per ricavarne la pianta, è quello, che nella vigna del Collegio Inglese dall'emiciclo indicato o sia tribuna ABCDEF, evidente segno del mezzo della struttura, stendesi a tutto il sito orientale e meridionale del colle verso S. Gregorio, e verso il Circo massimo e l'Aventino in LVYZPONM. Si riconosce attorniata quella tribuna da un corridojo BCDEF largo 13 piedi, alto 40, ripartito con buona simmetria in nicchie proporzionate: la di cui

vol-

buit : quae paullo post proseremus, cum ich-

nographiam universam exposuerimus.

Cum ergo statuerimus, medium utriusque aedificii, Augustei ac Tiberiani jam unam Domum constituentium, totamque superiorem aream collis Palatini occupantium, fuisse in hortis Spadanis agx, & propria unicuique centra fuisse in exedris, seu, ut Vitruviano utar vocabulo, in hemicyclis A & 🐧, qui in eo medio siti, ab extremis partibus aequaliter distant; universam structurae molem in Quadrantes fibi invicem respondentes facile dispertiemus: atque uno ex quadrante A e o q MPY, qui fatis ab interitu fervatus comperiatur; eruere poterimus, & conformare trium reliquorum typum, qui a ruina quidem gravius laesi, atque adeo magnam in partem diruti funt; cum illo tamen conveniunt tum spatii menfura, tum vestigiorum indiciis, ornamentorumque similitudine.

Quadrans porro fervatus fatis, ut ejus innotescere possiti ichnographia; ille est, qui
in vinea Collegii Anglicani a memorato hemicyclo seu exedra ABCDEF, certissime indicante aediscii medium, ad oram collisorientalem, & ad meridianam procurrit, hinc S.
Gregorii templum, inde Circum maximum
& Aventinum collem respiciens, positusque
in LVYZPONM. Ille hemicyclus circumseptus cernitur ambulacro BCDEF 13 pediHh bus

volta fatta a stucchi, e distribuita in riquadri, accompagna lo stile delle sale, e delle anticamere maggiori, tutte similmente nobilitate da volte dello stesso lavoro: le quali possono riconoscersi, senza salirvi, ancora dalla strada di S. Gregorio in più luoghi: ove, essendo caduta parte delle pareti; restano le soffitte a volta bastevolmente scoperte. Il corridojo suddetto BCDEF ha la porta principale d'ingresso nella tribuna nel sito di mezzo D: ed essendosi ritrovate basi di marmo, una delle quali ancora vi resta in D; per colonne di piedi 3; in circa di grossezza, quali appunto si richiedono per sostenere insieme co suoi capitelli all'altezza di 40 piedi il piano, che appoggia sopra la volta del corridojo; ciò dà a divedere che la parte CDE di quello formasse portico sostenuto da colonne di quell'altezza, appoggiando le due colonne, C ed E, negli angoli, onde cominciano gli appartamenti BKL, F 16, e lasciando scoperta la veduta del cortile orientale LV 17, 16.

Restano appoggiate al muro prossimo del corridojo tre grandi camere GHI con le due KL, ove si scorgono gliappoggi delle scale, che conducevano al piano superiore. Ed in L un pavimento tessellato, di cui qualche frantume è rimasto; sa conoscere che vi sosse parte del cortile scoperto XVL 16, 17: che doveva essere, com' è la maggior parte del piano nobile,

bus lato, alto autem pedibus 40: in quo loculamenta commensu optimo dispertita. Hujusce ambulacri fornix ex opere plastico seu marmorato, quadrangulis distinctus areis, ab aularum & procoetonum majorum structura nihil discrepat, quae omnia pariter perfectis eodem opere fornicibus decorantur: quos vel e via S. Gregorii, ut ne illuc fit opus adscendere; intueri licet pluribus in locis: ubi parietum parte collapía, imum camerarum caelum satis superque oculis patens relictum est. Hoc ambulacrum BCDEF oftium praecipuum in exedram pandit in medio D: cumque marmoreae bases repertae fint, quarum una adhuc fuperest in D; aptae sustinendis columnis pedes fere 3 th crassis, quantae scilicet rite supponuntur ad fulciendum una cum fuis capitulis altum 40 pedibus. pavimentum, quod ambulacri fornici incumbit; hinc liquet hujus partem CDE porticum fuisse columnis suffultam ejusmodi: ex quibus duae, C atque E, in angulis starent, unde initium capiunt diaetae BKL, F 16, haud impedito libero conspectu cavaedii orientalis LV 17, 16.

Proximo parieti ambulacri tria adhaerent ampla conclavia GHI, ac duo KL, ubi confpiciuntur scalarum sulcra, per quas ad superius solum adscendebatur. Atque in L pavimentum tessellatum, cujus aliqua supersunt fragmenta; ibi suisse monstrat partem cavaedii subdialis XVL 16, 17: quod, perinde ut

bile, sostenuto da volte, ora in gran parte abbattute, ma pure accennate da Perac nella sua

stampa con la lettera C.

Dopo le stanze GHI, ed altre più raccolte, edIG, siegue il cortile scoperto edef, per dare il dovuto lume così a quelle, come all'appartamento deab. Di nuovo ripigliano in est altre stanze appoggiate sopra i portici dell'altro cortile minore, ma di un piano più basso il bg: e questo lascia parimente il lume vivo al corridojo me, che appoggia sugli altri portici dello stesso cortile attorniato di stanze: in una delle quali nel sito b resta una scala secreta a lumaca strettissima per salire al superiore appartamento.

Questo cortile ling per mezzo de portici lingi, e cet. comunica col lungo tratto delli due ordini di volte rimaste in piedi MNO, PQc, che servono oggi di fienili : e quelle mostrano che dalla parte OP qualche scala maestra più maestosa dal piano della strada vi conducesse. Non si è segnata la scala in questa sigura; perchè la pianta dimostra il piano nobile del Palazzo a livello con gli orti Spada, e con le sale oggi scoperte di Domiziano ne giardini Farnesi. Ma da questa pianta del piano superiore s'intenderà la disposizione dell'inferiore da chiunque farà ristessione al muro orientale OP; ove si può giudicare essere stata una sala per funzioni, e per comunicazione

primariorum pavimentorum pleraque, fornicibus incubuisse videtur, nunc quidem magnam in partem eversis, a Stephano tamen de Perac

littera C in tabula fua defignatis.

Post GHI, aliaque interiora conclavia, ed IG, offert se se impluvium odos, ex quo tum illa, tum diaeta do ab, lumen haurirent. Rursum in of patent alia conclavia porticibus innixa alius minoris cavaedii, depressioris tamen, ilbg: & ex hoc pariter lumen recipit ambulacrum mn, reliquis sustentatum ejusdem cavaedii porticibus: circa quod alia adsunt conclavia: quorum in uno in b reliquae sunt secretae scalae angustissimae ad cochleae formam, ad superiores aedes adscensum praebentes.

Ab hoc cavaedio libs per porticus lnmi, cet., transitus est in duplicem longius productam concameratorum locorum seriem adhuc consistentium, MNO, PQc, in quibus hodie foenum reconditur: iique innuunt, sub OP scalas quassam praecipuas, easque ampliores, patuisse, quae ex imo viae in id loci ducerent. In nostro diagrammate hasce scalas propterea non designavimus, quod haec ichnographia primarium solum Domus ostendit, altitudine par hortorum Spadanorum aularumque Domitiani solo, quae nunc in Farnesianis hortis detectae sunt. Verum ex hoc structurae superioris vestigio inferioris dispositionem cognoscet, quicumque animum adverterit ad orientalem parietem

Ii OP;

con l'appartamento doppio, e che insieme era loggia coperta, ma oggidì resta scoperta al passeggio; e considererà le aperture delle tre grandi finestre nel nostro disegno indicate da' risalti de' muri, che vi si scorgono. Sotto a questo sito ed a quelle aperture quivi accennate, restano, non immaginate, ma vere e visibili, le grandi arcate di logge a due ordini, che misurano tutta l'altezza di 75 piedi Romani dalla falda alla cima del colle Palatino: le quali arcate e portici abbiamo detto servire oggidì ad uso di fienili spettanti alla Abazia di S. Gregorio, che sta a dirimpetto di questo Quarto del Palazzo Imperiale.

Dalla maggiore larghezza di quel portico di mezzo En tra i due laterali, ci è stato indicato che lo scalone in quello corrispondeva. Dovendo poi la maggior parte di que'lunghi tratti di volte servire di officine e di magazzini per li bassi, ma necessari, servigi del Palazzo e della Corte, e per abitazione al numeroso stuolo de servi e liberti; era necessario aprire loro strade capaci, e disimpedite dal passaggio del piano nobile: e ciò posto, io credo di non errare, quando mi figuro che la scala maestra, la quale per la gente nobile ergevasi sotto \* A; non continuasse più oltre il sito Δ; sin dove poteva ricevere lume vivo bastante dalla sua istessa apertura, e quinci volgesse poi da A verso XV: il quale braccio parimente

ceffif-

OP; ubi credibile est aulam fuisse, publicis fun-Etionibus destinatam, & duplicis diaetae conjunctioni opportunam, quaeque simul tectum quoddam folarium fuit, nunc autem fub dio jacens, pro ambulacro est; atque ad trium praegrandium fenestrarum hiatus, qui in nostra ichnographia indicantur per murorum ecphoras ibi conspicuas. Subter id loci eosdemque senestrarum hiatus hic indicatos haud imaginarii, sed veri adspectabilesque exstant magni arcus porticuum, quae duplici ordine ab imo ad fupremum collem Palatinum exfurgentes, totam altitudinem pedum 75 Romanorum exaequant: & in quibus fervari diximus foenum ad Abbatiam S. Gregorii pertinens, cujus aedes e regione quadranti huic extolluntur.

Major latitudo ejus medianae porticus Z A inter binas a lateribus positas, nobis indicio fuit, majores scalas in eadem fuisse. Cum vero ex longo illo aedium concameratarum tractu plerasque pro officinis atque apothecis usui esse oporteret ad humiliora, sed necessaria, Regiae Domus & Aulicorum officia obeunda, nec non pro domiciliis servorum libertorumque multitudini; necesse erat his praesto esse satentes vias, neque impeditas transitu adeuntium primarii soli aedes ac redeuntium: ideoque mihi videor a veritate haud aberrare, dum censeo scalas majores sub medianam senestram \* honestioribus hominibus apertas, ultra \( \Delta \) non pro-

mente era illuminato con vivo raggio dalla

parte X.

Resta oggidì accanto alle tre arcate, che sostengono il piano OP, un basso cortile QR attorniato da portici: sopra de quali il disegno nostro ha alzato le stanze del tratto QR: siccome sopra la scala maestra ha posato le Anticamere D, e I della Sala OP per dare con esse libero ingresso alle stanze laterali di questo Quarto, e lasciare a tutti il lume, e'l

passaggio disimpedito.

Vedesi in RZYX un risalto dell'edisicio, non tanto però avanzato, quanto il lato OP: onde io mi son figurato che non solo dalla scala maestra sotto \* \( \Delta\) si potesse per lo braccio coperto \( \Delta\) X salire al cortile nel piano nobile, \( \XVL\) 16, 17; ma egualmente potesse ognuno portarvisi per la scala scoperta ZYX: a cui perciò mi è panuto di dar luogo nella pianta, e per vaghezza dell'edisicio, e per comodità del numeroso corteggio, e concorso di persone al Palazzo dalla parte suddetta: il che dell'altre dovrà intendersi parimente.

Ma per le persone domestiche obbligate alle loro officine si debbe credere che il tratto delle arcate de' portici, che dall' ingresso primario della scala sotto \* continua sino al cortile ghil, anzi oltrepassa, e prosiegue sino al più grande di tutti i cortili + \Omega; desse libero il passaggio ad eseguire le faccende proprie de'

tor

cessisse, ad quem usque locum ex amplo sui ipsarum introitu satis luminis haurire poterant; tum autem a \( \Delta\) inflexas ad XV: in quod pariter brachium ex X radii luminis influebant.

Hodierno tempore a latere trium arcuum pavimento suppositorum OP, depressius cavaedium QR porticibus cinctum superstes est. His superstructas notavimus in hoc vestigio aedes tractus  $\Delta QR$ : sicuti majoribus scalis superimposiumus procoetones  $\Delta \& \Gamma$  aulae OP, ut ex ipsis pateret ingressus ad conclavia hujusce quadrantis a lateribus posita, omnibusque lu-

men, ac liber transitus relinqueretur.

In RZYX ecphora aedificii cernitur, non tamen tanta, quanta in latere est OP. Hinc autem in eam sententiam adducti sumus, non solum per majores scalas \* \( \Delta\) dessex per tectum crus \( \Delta\) X adscensum fuisse ad cavaedium in solo primario patens, XVL 16, 17; sed etiam per subdiales gradus ZYX: quos ideireo describere visum est in diagrammate, tamquam convenientes & venustati aedificii, & commoditati frequentis comitatus, ac populi ad Regiam ex ea parte ingredientium: quod de aliis respondentibus intelligendum.

Quod vero ad familiares attinet, qui officinarum muneribus addicti erant; id spatii porticuum, quod interest ab ingressu primario scalarum sub \* usque ad cavaedium \* b; i, immo ad maximum usque cavaedium + a; liberum eis-

Kk dem

lor servigj senza ricevere o dare impedimento agli estranei. In oltre questa copia di corridoj sotterranei separati dalla scala nobile dava comodità di condurre nelle occasioni frequenti degli spettacoli del Circo la gente di qualità, introdotta per le scale maestre agli

appartamenti nobili dell'Imperatore.

Così restando a di nostri il Quarto orientale e meridionale del Palazzo di Augusto ristorato da Domiziano, per una gran parte non abbattuto e ne sotterranei, e in molte stanze, cortili, portici, e muri maestri del piano nobile dalla tribuna di mezzo. AB sino agli estremi del suo ricinto ALVXYZ PONM mqo, ancora visibili nella vigna del Collegio Inglese; a me sembra che la intera disposizione della parte caduta di questo Quarto non venga irragionevolmente supplita con ciò, che accennasi nella pianta, che si propone.

Al Quarto AO dovendo poi corrispondere per regola di Architettura il Quarto A 26; benchè di questo molto più danneggiato pochi vestigj ci siano rimasti; restano tuttavia negli orti contigui, e in quello de RR. PP. della stretta Riforma di S. Francesco, e sotto la loro Chiesa e Convento di S. Bonaventura lunghi tratti delle muraglie e de portici corrispondenti, che bastano a dichiarare con le misure del sito e delle distanze, altrettanto

transitum videtur dedisse ad propria munia obeunda, ita ut neque illi exteris, neque hi essent illis impedimento. Praeterea haec cryptoporticuum copia a scalis nobilioribus sejunctarum percommoda erat viris honestioribus, ut ad crebra visenda Circi spectacula per majores scalas in primarias Imperatoris diaetas inducerentur.

Itaque, cum orientalis idemque meridionalis quadrans Augusteae Domus per Domitianum resectae, magnam in partem non dirutus, per hocce tempus tum in hypogaeis, tum in multis conclavibus, cavaediis, porticibusque, ac primariarum aedium muris praecipuis supersit ab hemicyclo mediano AB usque ad terminos sui circuitus ALVXYZPONMmqo, quae adhuc conspicere licet in Anglicani Collegii vinea; haud a ratione alienum mihi videtur sore, si, quidquid ad integram symmetriam prolapsae partis hujusce quadrantis pertinet; id ex proposito diagrammate suppleatur.

Cumautem ex Architecturae praeceptis quadranti AO respondere debeat quadrans A 26; quamquam ex hoc multo gravius laeso pauca vestigia superent; consistunt tamen in contiguis, atque in PP. strictioris observantiae S. Francisci hortis, eorumdemque sub templo ac coenobio S. Bonaventurae longi parietinarum at que porticuum tractus plane respondentium, qui loci ac distantiae mensuris non obscure significant, in quadrante A 26 tantumdem suis-

di struttura essere stato nel Quarto A 26; quanto si è riscontrato nel Quarto AO.

Altra differenza non v'ha nel disegno d'ambodue i Quarti, che prendono in mezzo la tribuna ABCDEF; se non negli estremi del gran cortile + a: vedendosi dal lato meridionale + sale e corridoj + u x z, per i quali dal cortile si entrava a riguardare gli spettacoli del Circo massimo; e dall'altro lato del cortile a, che guarda Tramontana e il Levante estivo; vedendosi le mura di quelle grandi sale, che ancora il Panvinio segnò nella sua pianta del Palatino, e le suppose parte della Biblioteca Greca fondatavi da Augusto. La struttura di queste è differente da quella de' corridoj e delle sale opposte, fatte per riguardare sopra il Circo massimo, r,t, u, x, z. La ragione di questa differenza vedremo essere stata, perchè li due Quarti orientali sinora descritti del Palazzo di Augusto, dopo aggiunti altri due verso Ponente da Tiberio e da Caligola, dovevano fare accompagnamento non pure tra se, ma ancora con questi; e avendo alzate Domiziano le tre gran sale ora scoperte negli orti Farnesi; con queste dovevano pareggiarsi le corrispondenti strutture, ove bo segnati i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: come appresso vedremo nel riferire tutta la pianta estesa dagli accennati Principi a tutto il piano superiore del colle Palatino per fin

se aedificii, quantum in quadrante AO indu-

bie fuisse deprehendimus.

Inter quadrantis utriusque descriptiones exedram ABCDEF intercipientium nihil est aliud discriminis, nisi in extremis magni cavaedii partibus  $+ \Omega$ : cum ad meridianum latus + cernantur aulae & ambulacra + u x z, per quae a cavaedio ad visenda Circi maximi spe-Ctacula aditus erat; ad aliud autem cavaedii latus a, quod Septemtriones & aestivum Orientem respicit; appareant muri earum grandium aularum, quas Panvinius quoque delineavit in sua Palatinae Domus ichnographia, autumavitque fuisse partem Bibliothecae Graecae, quam ibi Augustus erexerit. Horum structura discrepat ab ea, qua opposita ambulacra aulaeque, r, t, u, x, z, erectae funt; e quibus in Circum maximum despiceretur. Hujus discriminis ratio ex eo pendet, uti videbimus; quod duos quadrantes Augusteae Domus ad Orientem vergentes, quos hactenus descripsimus; duobus deinde aliis ad Occidentem per Tiberium Caligulamque additis, non folum sibi invicem, sed his etiam, qui accesserant, respondere opus fuit; cumque peramplas illas tres aulas nuper in hortis Farnefiorum detectas Domitianus erexisset; his aequanda erant pari fymmetriae ratione in opposita parte aedificia, ubi in diagrammate numerorum notas apposui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: ut paullo post videbimus, cum

sin al Foro. E parimente dalla parte del Circo gli anditi e sale e corridoj situati accanto al teatro di Tauro Statilio, ove oggi è il giardino Spada; dovevano corrispondere agli altri contigui allo stesso teatro, alzati da Ponente, e segnati nella nostra pianta: che

appresso si terminerà di spiegare.

Frattanto egli è bene avvertire che nel sito da noi segnato co'numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oggidi è alzata la fabbrica del convento, e resta parte degli orti de' PP. Francescani Riformati detti di S. Bonaventura. Nel sito 12, 2, 3, 4, 5 è aperta oggidi una strada, che dall'un lato di Levante ha l'infermeria de' suddetti Padri, e da Ponente ha l'antico muro maestro, che cinge il giardino Spada, e continuava anticamente la linea retta del muro dello stesso gran cortile di Augusto + a. La medesima strada nel sito 5 fa angolo retto, e prolungasi in 6, 7, 8, mostrando in questo proseguimento a mano sinistra le muraglie e le curvature delle nicchie antiche de corridoj e delle sale corrispondenti alle scoperte negli orti Farnesi. Nel sito 13 la strada moderna nuovamente rivolge verso la tribuna AB per 14 e 15 : e si vedono attraversati nel progresso di quella i muri del Quarto 15, 16, 17 in più luoghi. Onde ancora nelle ruine dell'istesso Quarto più abbattuto A 26 abbiamo indicio bastante per

cum universam ichnographiam exhibebimus totius Domus a laudatis Imperatoribus extensae tota superiore area Palatini collis ad Forum usque. Mesaulas itidem aulasque & ambulacra sita in ea parte, quae Circum respicit, juxta theatrum Tauri Statilii, ubi nunc sunt horti Spadani; respondere oportebat aliis ad Occasum erectis, eidem theatro adhaerentibus, & in ichnographia nostra notatis: cujus dehinc

explicationem absolvendam curabimus. Interim admonuisse juverit, eo loci, ubi numeros scripsimus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; nunc esse coenobium cum parte hortorum Patrum S. Bonaventurae strictius S. Francisci regulis adhaerentium. In spatio 12, 2, 3, 4, 5 patet via hoc tempore, quam intercipiunt, ad Orientem quidem nosocomium eorumdem Patrum, ad Occidentem vero antiquus murus primarius, qui cingit hortos Spadanos, olimque producebatur fecundum rectam lineam muri magni cavaedii Augustani + a. Eadem via in s flexa, angulum rectum efficit, ac protenditur in 6, 7, 8, ad laevam terminata muris flexibusque veterum hemicyclorum positorum in ambulacris & aulis, quae respondebant nuper inventis in hortis Farnefianis. In 13 via recens iterum deflectit ad exedram AB per 14 & 15: eamque videre licet pluribus in locis interrumpentem transversos parietes quadrantis 15, 16, 17. Atque ita vel in dissolutis reliquiis ejusdem

intenderlo anticamente simile alla struttura

del Quarto AO.

Li due Quarti del Palazzo Imperiale sinora descritti secondo la pianta del ristoramento fatto da Domiziano, i quali furono più anticamente tutto il Palazzo di Augusto; divennero, come sopra si è detto, la metà di tutta la fabbrica, quando da Ponente vi aggiunsero altrettanto li due Successori, Tiberio e Caligola: della quale aggiunta è ora necessario segnare la pianta secondo la riparazione fattane dal medesimo Domiziano.

Dico adunque che la mentovata aggiunta chiuse nel mezzo tutto quello, che oggidi si comprende dentro il giardino Spada: le di cui parti segneremo con lettere Greche del minore alfabeto, per non confonderle con le antecedenti. Ivi si scorge il Teatro detto da Panvinio di Tauro Statilio, che segnasi « By 8 6. Siegue il cortile quadro ? attorniato anticamente da portici. Nel sito ex, ove i Signori Conti Spada tengono il casino; dimostrano le antiche muraglie essere stata qualche struttura. Tutto il rimanente del sito in hori è senza vestigio di fabbrica, toltine gli spazi μλυφ, ντ 4 ξ accanto alli muri maestri μφ, 48, ove fu ritrovato un corso di muri, che potevano sostenere una fila di Stanze laterali a questa parte del giardino per varie officine ed usi o del medesimo o delle sale contigue: giacquadrantis gravius elist A 26 satis habemus indiciorum, ut intelligamus eumdem olim quadrantis A O suisse structura similem.

Imperatoriae Domus partes duae, quarum hactenus ichnographiam dedimus, qualis fuit in Domitianea instauratione, quaeque antea totam Augusti Regiam constituebant; dimidium, ut diximus, factae sunt totius aedisicii, cum tantumdem structurae ad Occasum Tiberius atque Caligula, successores ipsius, addiderunt: cujus additamenti describendum nunc est vestigium secundum institutam persectamque ab eodem Domitiano ejus reparationem.

Affirmo igitur, eo additamento esse factum. ut in medio structurae universae concluderetur, quidquid hodie soli occupant horti Spadani: cujus spatii partes Graecis minoris alphabeti litteris designabimus, ne cum prius adhibitis confundantur. Ibi cernitur Theatrum, uti vocat Panvinius, Tauri Statilii, notatum α β γ 8 ε. Sequitur cavaedium quadratum ?, quod olim porticibus cingebatur. In 8 x, ubi Spadana est domus; muri veteres antiquam aliquam structuram fuisse non obscure subindicant. Reliquum loci \*\* \* \* nullum aedificii vestigium continet, exceptis spatiis # A u p & v T A & juxta primarios muros \* \phi, \forall \xi, in quibus parietum tractus inventus, quibus sustineri potuit a lateribus hujus hortorum partis conclavium feries, ubi in ulus vel eisdem hortis vel

giacche dimostreremo ora, essere stati questi orti o giardini del Palazzo i celebri orti Adonj: ove Domiziano diede udienza ad Apollonio Tianeo, per testimonianza di Filostrato,

nella sua Reggia.

Che quivi fossero i giardini dall'ingresso x del giardino Spada sino al casino nella linea 1x, ch'è un tratto lungo 350 piedi; pruovasi in questo modo. Fabbrica veruna massiccia ivi non si ritruova, ma terra vergine, dovunque cavasi: come assicurano li giardinieri: i quali da me interrogati, risposero esfersi fatti più tasti per osservarla, e scoprire se vi fossero fondamenti di grossi muri, senza rinvenirne pur uno. Or nel Palazzo di Domiziano vi erano giardini celebri, che attorniavano una sala nominata di Adone. Restano ancora degli uni e dell'altra le memorie, la figura, e le misure scolpite in marmo in tempo di Settimio Severo, in que frammenti del Vestigio di Roma, che furono ritrovati nel tempio di Romolo, ora de' SS. Cosimo e Damiano, e fatti a' di nostri incidere in rame dal Cardinale Cammillo de' Massimi, e stampati con le dottissime spiegazioni di Giovampietro Bellori. E gli originali frammenti delli suddetti marmi si custodiscono nel Palazzo Farnese. La figura, che incontrasi nella tavola XI di quel libro intitolato Fragmenta Vestigii veteris Romae; è da me applicata al sito ixun di questo giardino

aulis cohaerentibus necessarios variae consisterent officinae: mox enim ostendemus, hortos hosce Domus, quam describimus; celebres illos Adoneos hortos suisse: ubi, teste Philostrato, Apollonium Tyanejum Domitianus in

Regia fua est adlocutus.

Hoc autem loco fuisse hortos illos ab ingreffu x viridarii Spadani usque ad aedes e linea \* adfurgentes, quod spatium 350 pedibus longum est; hac ratione ostenditur. Structura hic nulla folida reperitur, sed pura tellus, ubicumque foditur : ut cultores confirmant : qui mihi sciscitanti reposuere, pluribus fossionibus indagatum, ullane crassorum parietum fundamenta laterent, nullum umquam fuisse repertum. Porro in Domitiani Domo fuisse liquet hortos. qui aulam quamdam, dictam Adonidis circum ambirent. Hujus pariter atque illorum memoria, & figura, & dimensiones marmori insculptae, Septimio Severo imperante, adhuc fuperfunt in fragmentis illis Vestigii Romae veteris, quae olim in Romuli templo, nunc SS. Cosmae & Damiani, reperta, S. R. E. Cardinalis Camillus de Maximis aetate nostra aereis tabulis inscribenda curavit: quaeque in lucem edita funt una cum Joannis Petri Bellorii do-Aissimis explicationibus. Eaeque ipsae marmorum illorum reliquiae in Farnesiana domo servantur. Figura, quae occurrit in tabula XI eius libri hoc titulo inscripti : Fragmenta Ve-Stigii

dino Spada, a cui esattamente corrisponde; riportandola fedelmente secondo le misure, che manifesta. Il Bellorio alla pag. 47 nella spiegazione di quel marmo, in cui si ravvisa il nome ADONAEA mancante della prima lettera; così scrive: "DONAEA. Adonea, " five Adonidis Aula. " Aedes Palatinae, augusta magnificentia & amoenissima varietate nobiles, plurima aedificia continebant; templa, porticus, aulas, thermas, coenationes, bibliothecas, viridaria, aliasque peregrinas delicias, quas inter Adonidis hortos ex more Assyriorum, floribus refertos, ipsi Adonidi in florem commutato facros. Auctor est Philostratus in vita Apollonii de Domitiano loquens: ,, Post-, quam Regi alloquendi Apollonium otium " fuit; ii, quibus mandatum fuerat; in Regi-" am ipsum introduxere.... Forte autem Rex, " cum Palladi nuper facrificasset; viridi ramo coronatus, in Adonidis aula constiterat. Erat " autem aula illa hortulis undique circumdata, & floribus abundabat, quos Assyrii in " honorem Adonidis, mysteriorum caussa do-" mi plantant. " In nostro vestigio inspicimus multiplices porticus, & ambulationes mira columnarum structura dispositas, & in medio aula Adonidis, undique exornata hemicyclis elegantissime, hortulisque & areis oblongis ab utroque latere septa. An haec illa pellicum diaeta, gynaeceum & domicilium feminarum cum

stigii veteris Romae; a me commode aptatur hujusce viridarii Spadani spatio ver, cui ad amussim congruit; iisdem adhibitis dimensionum rationibus, quas ea tabula praefert. Bellorius pag. 47 explicans illud marmor, in quo nomen ADONAEA conspicitur priore truncatum littera; haec scribit: "DONAEA. " Adonea, sive Adonidis Aula., Aedes Palatinae, augusta magnificentia & amoenissima varietate nobiles, plurima aedificia continebant; templa, porticus, aulas, thermas, coenationes, bibliothecas, viridaria, aliasque peregrinas delicias; quas inter Adonidis bortos ex more Allyriorum, floribus refertos, ipsi Adonidi in florem commutato sacros. Auctor est Philostratus in vita Apollonii de Domitiano loquens:,, Postquam Regi alloquendi Apolloni-" um otium fuit; ii, quibus mandatum fuerat; " in Regiam ipsum introduxere .... Forte au-" tem Rex, cum Palladi nuper sacrificasset; " viridi ramo coronatus, in Adonidis aula " constiterat. Erat autem aula illa hortulis " undique circumdata, & floribus abundabat, " quos Assyrii in honorem Adonidis, mysterio-" rum caussa domi plantant., In nostro vestigio inspicimus multiplices porticus, & ambulationes mira columnarum structura dispositas, & in medio aula Adonidis, undique exornata bemicyclis elegantissime, bortulisque & areis oblongis ab utroque latere septa. An haec il-Nn la

cum porticu? de qua Plutarchus in Poplicola: " qui, inquit, Capitolii magnificentiam admi-" ratur; fi unam videat in Domitiani domo " porticum, vel basilicam, vel balneum, vel

" pellicum diaetam."

Ha descritto il Bellori, e rappresentato con la sua spiegazione così bene la idea degli orti, che cingevano la Sala di Adone, delicie di Domiziano, incisa nella pianta antica di Roma con le colonne, onde all'usanza di Assiria nobilitata fu la struttura; che sembra soverchio il voler aggiungere altre offervazioni. Una nondimeno mi sia lecito di accennarne in quello che tocca la usanza Assiria, ed un'altra di riferirne più agiatamente per pruova delle misure di quegli orti a questo sito esattamente corrispondenti. Quella, che accenno intorno all'usanza Assiria; è in additare nella Sacra Scrittura la descrizione, che si rappresenta nel libro ed istoria di Ester. Il Re Assuero, volendo far mostra delle ricchezze e della gloria del suo Regno in un convito solenne, scelse per sala di convito il vestibolo del suo giardino e del suo boschetto. Justit septem diebus convivium praeparari in vestibulo ĥorti & nemoris, quod Regio cultu & manu consitum erat. Et pendebant ex omni parte tentoria aërii coloris, & carbasini ac hyacinthini, sustentata funibus byssinis atque purpureis, qui eburneis circulis inserti erant, & co**lumnis** 

la pellicum diaeta, gynaeceum & domicilium feminarum cum porticu? de qua Plutarchus in Poplicola: "qui, inquit, Capitolii magnificen, tiam admiratur; si unam videat in Domi, tiani domo porticum, vel basilicam, vel

" balneum, vel pellicum diaetam."

Adeo graphice Bellorius descripsit, atque ob oculos posuit hortorum speciem, quibus cingebatur Adonidis Aula, deliciae Domitiani, delineata in vetere Urbis ichnographia una cum columnis, quibus Assyriorum in morem ea structura fuit decorata; ut supervacaneum videatur alias observationes adjicere. Unam innuere tamen liceat de memorato hic Affyriorum more, alteramque uberius exponere, qua dimensiones hortorum huic spatio plane respondentes confirmem. Ad Asfyrium morem quod pertinet; ex Sacris Litteris descriptionem indico, quae in libro & historia Esther exhibetur. Rex Assuerus gestiens Regni sui opulentiam & gloriam celebri convivio ostentare, viridarii sui nemorisque vestibulum elegit pro aula convivii. Justit septem diebus convivium praeparari in vestibulo horti & nemoris, quod Regio cultu & manu consitum erat. Et pendebant ex omni parte tentoria aërii coloris, & carbasini ac byacinthini, sustentata funibus byssinis atque purpureis, qui eburneis circulis inserti erant, & columnis marmoreis fulciebantur. Lectuli

lumnis marmoreis fulciebantur. Lectuli quoque aurei, & argentei fuper pavimentum smaragdino & Pario stratum lapide dispositi erant: quod mira varietate pictura decorabat. Esther cap. I. Come nell'uso de pavimenti a musaico, che in questi siti allo scoperto in vicinanza de saloni abbiamo veduti; presero i Principi Romani la moda degli Orientali; così nella disposizione degli orti Regj tenne Domiziano il costume delle numerose colonne, che nella pianta di quel giardino del Palazzo intitolato ADONEA vediamo segnate intorno alla sala di Adone notata quivi con le lettere o m, e spiegata dal Bellori con l'autorità di Filostrato.

Aggiungiamo ora la seconda riflessione sulle misure. Il sito del giardino Spada, ove io colloco quel giardino di Domiziano x 2 90 v1, detto Adonea, è di piedi 200 per largo da x in v, e 250 per lungo da » poco oltre . Che la misura medesima ritruovisi nella figura del Vestigio di Roma, incisa in marmo sotto l'Imperatore Severo, la quale rappresenta esso giardino; possiamo averne pruova evidente in questo modo. Ho ricercato una scala, che misurasse in piedi Romani tutti que' frammenti della Pianta di Roma; e l'ho ritrovata così. Nella figura della tavola XVII di quel libro del Bellori vedesi il vestigio delle Cisterne, che servirono alle Terme di Tito, ed oggi da noi si di-

quoque aurei, & argentei super pavimentum smaragdino & Pario stratum lapide dispositi erant: quod mira varietate pictura decorabat. Esther cap. 1. Quemadmodum in tessellatis pavimentis formandis, qualia hoc loci prope magnas aulas sub dio vidimus; Orientalium exempla Romani Principes secuti sunt; ita Domitianus eorumdem morem imitatus, plurimas illas columnas Regiis in hortis disposuit, quas in eorum hortorum ADONEA infcriptorum vestigio notatas videmus circum aulam Adonidis a nobis • 1 litteris fignificatam: quam

Philostrati dictis Bellorius illustrat.

Alteram nunc adjiciamus observationem, quae circa menfuras verfatur. Area viridarii Spadani, in qua situm suisse statuo Domitiani pedum latitudinem aequat a \(\lambda\) in \(\rangle\), longitudinem autem pedum 250 a \* ad , & paullo ulterius. Eas vero ipsas dimensiones in Vestigio Romae, Severo imperante, marmori insculpto, figurae viridarium illud exhibenti congruere, hac ratione oftendi potest. Mensuram, vulgo scala, quae pedibus Romanis omnia illa fragmenta Vestigii Romae veteris metiretur; hac industria quaesitam inveni. Figura tabulae XVII in Bellorii libro vestigium exhibet Cisternarum, quae Titi Thermis usui erant, nunc autem a nostratibus dicuntur le sette sale: ut Bellorius exponit pag. 73. Cum Oo

si dicono le sette sale: come spiega il Bellori al foglio 73. Essendo tuttavia in piedi quelle cisterne, ed avendole io misurate; bo veduto che la grossezza de muri è di piedi 41, quale la riconobbe anche il Serlio, e l'intervallo da un muro all'altro per di dentro è piedi 18 (non 15 soli, come si legge nel Serlio). Con questa scala essendo fatta la pianta in que frammenti di marmo; comprendesi, la sala a galleria di Adone situata nel mezzo de' giardini di Domiziano in om esser lunga piedi 100, e larga 25 : e vedesi che le file di colonne sono 6 piedi l'una dall'altra discoste, che le areole, o spartimenti de fiori, indicati da linee rette, per lungo agguagliano quasi la lunghezza della sala di Adone, e la metà di quella misura è dal centro della sala all'ultime areole dall' un canto e dall'altro, ed altrettanto spazio in circa di là rimane all'ultima fila delle colonne, e nella parte di sopra un viale di 30 piedi aperto resta fra le cinque file unite delle istesse colonne e l'altra fila, che a quelle sta in faccia, ove termina il giardino :: e però tutto il giardino ha 250 piedi per lungo e 200 per largo: ch'è per l'appunto lo spazio, che nel giardino Spada si riconosce non ingombrato da vestigio di fabbrica alcuna. Confermasi la scala così stabilita per questa pianta, dalle misure del Teatro di Marcello presso l'apertura della scena espressa nella Tavola XII dell'ac-

adhuc exstent illae cisternae; eas ego dimensus, deprehendi murorum crassitudinem esse pedum 41, quantam etiam Serlius agnovit, intus vero dissidere parietes interstitiis pedum 18 ( non 15 tantummodo, uti apud Serlium legitur). Ad hujusce mensurae rationem cum in marmoreis illis fragmentis vestigium Urbis exactum fit; colligitur, aulam feu pinacothecam Adoneam in medio Domitiani viridario fitam in om, habere longitudinis pedes 100, latitudinis 25: apparetque inter columnarum ordines spatia pedum 6 interesse, areolas, seu divifas pro varietate florum terrae portiones rectis lineis indicatas, aulae Adoneae longitudinem fere aequare, ejusdemque longitudinis dimidio ab aulae medio distare utrimque postremas areolas, ac tantumdem ferme spatii effe reliquum ab his ad ultimum ordinem columnarum, in superiori autem parte semitam 30 latam pedes patere quintum inter & ultimum earum columnarum ordinem aliumque iisdem e regione situm, ubi terminus est viridarii: ex quibus palam fit, totum viridarium esse longum pedibus 250, latum autem 200: quantum scilicet in Spadanis hortis telluris videmus nullis parietinis veteris aedificii cujuslibet impeditum. Hanc scalam in hujusce ichnographiae usum sic constitutam tuentur & dimensiones Theatri Marcelli sub scenae frontem tabula XII memorati Romae Vestigii de-

cennato Vestigio di Roma: perciocchè riconobbe il Serlio, siccome scrive nel 3 libro; che il diametro del mezzo cerchio, che forma la piazza del Teatro di Marcello; era piedi Romani 194. Ma più chiara se ne fa l'esperienza nella pianta dell' Anfiteatro Flavio espressa nella Tavola XVIII del suddetto libro. Il massiccio della fabbrica, dallo interno gradino della Cavea, ove sono i sedili, sino all' esterno portico ivi segnata, si ritruova esfere piedi Romani 130 in circa; e tanti si misurano nelle ruine, che restano de gradini del Colosseo, data a' medesimi la pendenza, sino alla bassa cavea ed all'arena, e di là misurando sino al giro esteriore de portici. In veruno altro luogo del monte Palatino, che vale quanto dire del Palazzo de Cefari in tempo di Domiziano; non può ritrovarsi uno spazio disgombrato da fabbriche, fuori che in questo del giardino Spada, il quale corrisponda a quella misura di 250 piedi per lungo e 200 per largo, che richiedono gli orti Adonj di Domiziano, riferiti da Filostrato, e rappresentati nella pianta di Roma, incisa un solo secolo dopo l'istesso Domiziano in tempo di Settimio Severo e di Caracalla. Parmi adunque giustificato abbastanza il situare in questo luogo il giardino di Adone, ADONEA, ch'era nella Reggia di Domiziano, a canto alle grandi sale dal medesimo alzate nel ristorare l'abitazione de' Cesari Que-Sul Palatino.

descriptam: comperit enim Serlius, ut lib. 3 scribit; diametron hemicycli, qui efficit aream Marcellei Theatri; aequasse Romanos pedes 194. Sed luculentius ejusdem sumitur experimentum ex ichnographia Amphiteatri Flaviani, quae habetur libri ejusdem tabula XVIII. Structurae corpus, ab interno Caveae gradu, ubi sunt sedilia, usque ad externam porticum ibi delineatae, habet plus minus Romanos pedes 130; totidem autem deprehenduntur in reliquiis graduum, servta in dimensu ratione declivitatis, ad imam usque caveam atque arenam, atque hinc metiendo usque ad externum porticuum ambitum. Jam vero nusquam in ulla collis Palatini, quod idem est ac si dixeris Domus Augustorum, parte, qualis aevofuit Domitiani; reperire est spatium aliquod aedificiis vacans, nisi in hisce hortis Spadanis, cui & longitudo illa pedum 250 & latitudo 200 congruat, quas tribuere oportet Adoneis Domitiani hortis a Philostrato memoratis, atque in Vestigio Urbis delineatis, quod uno tantum post Domitianum saeculo, Septimio Severo & Caracalla imperantibus, caelatum est. Igitur satis recte locari ibidem videntur borti Adonidis, ADONEA inscripti in Vestigio, qui erant in Domitiani Regia juxta ampliores aulas ab eodem exstructas, dum Palatinas Caesarum Augustorum Aedes reficeret.

Pp Hoc,

Questa, che io dico la prima aggiunta al Palazzo di Augusto, cioè il giardino Spada; può effere che da Augusto medesimo fosse posseduta, e che vi fabbricasse quel suo ritiro, cui soleva nominar Siracusa: di cui scrive cosi nel cap. 72 della di lui vita Svetonio : Si quando quid fecreto, aut fine interpellatione agere proposuisset; erat illi locus in edito singularis, quem Syracusas, & JEXVÓQUOV vocabat. Torrenzio spiega in tal modo: Syracusae urbs Siciliae amoenissima; τεχνόφυον vero, quod ad artes excogitandas excolendasque conduceret. Locum autem hunc fingularem vocat, quod folus, & undique ab aliis separatus esset. Nel mezzo del giardino Spada, situato tra le due linee 8 m, ex nella nostra figura, e in quella di Panvinio da noi distinto col dittongo A, resta il casino moderno fabbricato sulle ruine dell'antico de Cesari : ove a' di nostri scavandosi, ritrovò il Conte Paolo Spada molti frammenti di statue di bronzo e di marmo. Questo è il centro di tutto il colle, e senza dubbio il luogo più sollevato, prima che Tiberio e Caligola aggiungendo gli altri due Quarti del Palazzo, che guardano a Ponente; riducessero ad un piano tutta la sua estensione. Ne solamente in riguardo al tempo di Augusto; ma ancora a' di nostri si descriverebbe da Svetonio con le parole: in edito: scoprendosi dalla loggia superiore di quel casino non solamente Ro-

Hoc, quod ego primum additamentum Augustanae Domus appello, id est viridarium Spadanum; idem fortasse Augustus obtinuit : ibique secessum illum aedificavit, quem nominare solebat Syrucusas: de quo haec Svetonius in ejus vita cap. 72 : Si quando quid secreto, aut fine interpellatione agere proposuisset; erat illi locus in edito singularis, quem Syracusas, & τεχνόφυον vocabat. Quae Torrentius ita explicat: Syracusae urbs Siciliae amoenissima; TEXVÓQUOV vero, quod ad artes excogitandas excolendasque conduceret. Locum autem bunc singularem vocat, quod solus, & undique ab aliis separatus esset. In medio hortorum Spadanorum, quod in figura nostra duabus lineis 8 \*, \* \* intercipitur, atque in Panviniana a nobis indicatur diphthongo Æ; novae aedes sunt, superstructae Caesarearum, quae olim ibi steterunt, reliquiis: ibique nostra aetate dum tellus effoderetur, multa fignorum ex aere & marmore fragmenta Paullo Comiti Spadae reperta funt. Hoc totius collis est centrum, & dubio procul ceteris haec pars eminebat, antequam Tiberius atque Caligula duobus aliis adjectis aedificii quadrantibus, qui spectant ad Occidentem Solem; universam collis aream ad unum idemque libramentum redigerent. Neque vero locum illum, ut Augusti tempore dumtaxat fuit; sed ut nostro quoque aevo est, fi Svetonius describeret; verbis illis uteretur:

Roma tutta, ma il Lazio ancora interamente. Se taluno perciò volesse immaginarsi nel sito degli orti Adonj quel luogo solitario di Augusto, detto Siracusa, ove dalle cure del governo talvolta ritiravasi a godere la sua pace, ed applicare alla privata coltura dell'arti liberali e de' propri studi; io non saprei riprovarne il pensiero: giacchè in tutto il colle ritrovare non so verun sito nè più sollevato, nè più separato dagli strepiti del Circo, del Foro, delle vie, e del Palazzo istesso de' Cesari. Panvinio pare di questo medesimo sentimento; segnando egli nella sua pianta anche sopra il

casino: Domus Augustana.

Ma hah l'aggiunta di questo mezzo, che forma il giardino Spada, o fatta da Augusto per suo ritiro, o da Principi successori per sua delicia; è chiaro, che, siccome dalla parte orientale questo giardino ha li due Quarti del Palazzo di Augusto; così dalla parte di Ponente ha li due corrispondenti di Tiberio e di Caligola, ristorati e migliorati da Domiziano. Le misure della estensione confrontano: e la disposizione de muri nella istessa linea con quelli de' Quarti Orientali di Augusto, che può riconoscersi ancora sulla pianta di Panvinio nella porzione da lui segnata Domus Tiberiana, alla lettera B; sembra che lo compruovi abbastanza dalla parte del Circo BA, ed egualmente dalla parte del Campidoglio, o sia da Po- $D_{i-}$ nente estivo BQ.

in edito: e summo enim illarum aedium solario non modo Urbs tota, sed Latium quoque universum spectatur. Si ergo in spatio hortis Adoneis tributo imaginari sibi quis velit secretum illum locum Augusto dictum Syracusas, quo a regiminis curis idemtidem secedebat, ut per otium cultui liberalium artium vacaret, propriisque studiis indulgeret; ejus ego sententiam profecto non improbaverim: quippe qui nullum neque eminentiorem locum, neque a Circi, Fori, viarum, & ipsius Regiae Caesarum strepitu sejunctum magis in universo colle invenire hactenus potui. Idem opinatus esse videtur Panvinius; in ichnographia enim sua supra id quoque aedium scripsit: Domus Augustana.

Verum quidquid sit, sive hoc medium, quod nunc horti Spadani sunt, ad secessum suum Augustus adjecerit, seu posteriores Principes oblectamenti gratia intercluserint; perspicuum est, quemadmodum hortis iis ad Orientem contermini sunt duo Augustanae Domus quadrantes; ita ad Occidentem adstare duos Tiberii & Caligulae, Augusteis respondentes, quos Domitianus instauravit, aptiusque conformavit. Pares sunt mensurae extensionis: ac murorum positio in eadem linea, cui insistunt, qui continent quadrantes orientales Augusti, quae positio cognosci potest etiam in ichnographia Panvinii, ubi scripsit Domus Tiberiana, ad litteram B; videtur id satis adstruere ex parte Circi BA,

Qq

Dirasti che manca d'accompagnamento il gran cortile nella figura della nostra pianta segnato + a. Ma rispondo a questa obbiezione, esfersi ben potuto di ciò dubitare prima delle scoperte fatte a'di nostri del fondo di questo sito: ma dappoiche abbiamo veduto e vediamo nel sito notato 99 le stanze dipinte e dorate, ed il bagno, che tra queste e le sale scoperte giaceva a quel piano profondo sotto al superiore d'oggidi piedi Romani 30, quanti appunto sotto il piano del giardino Spada si abbassa il gran cortile orientale di Augusto + a; siamo certi che la simmetria delle due parti del Palazzo non mancava di questa corrispondenza, e che il cortile + a della orientale pareggiavasi nella occidentale dal segnato 95, 96, 97, 98. Che se poscia vi è stato riportato terreno sopra; la nobiltà delle stanze dipinte e dorate, che giacciono in quel fondo; ne assicura che l'antico piano nobile de' bagni perveniva a quel livello, e con la sua depressione sotto il piano del predetto giardino pareggiava il suolo del cortile congiunto dall' altro lato alli due Quarti del Palazzo di Augulto.

Nè mancava in questa parte occidentale sopra il cortile de'bagni (così lo chiameremo) la tribuna corrispondente nel mezzo, che accompagnasse l'altra di Augusto segnata A: il che si riconosce per la seguente osservazione.

Pro-

eademque ratione contra Capitolium, seu ad

Occidentem aestivum, in parte BQ.

Dicet quis cavaedium majus, cujus figura in ichnographia nostra fignatur  $+ \alpha$ ; carere alio fibi compari. Sed hoc objicienti respondeo, id ante nostram quidem aetatem in dubium vocari potuisse, qua locus hic funditus est detectus: at, cum in parte notata 99 & viderimus & adhuc videamus conclavia depicta atque inaurata, tum balneum haec inter & repertas nunc aulas fitum in profundo eo folo, quod 30 Romanis pedibus erat hodierno inferius, quae eadem omnino mensura est ac profunditatis magni orientalis cavaedii Augustani + a infra hortorum Spadanorum folum; hinc certo colligimus, symmetriae duarum aedificii partium hunc responsum non defuisse, & orientalis cavaedium + a aequatum fuisse in occidentali ab indicato numeris 95, 96, 97, 98. Quod si hoc deinde tellus illata contexit; excellentia depictorum conclavium auroque illitorum in imo eo loco exfistentium nos docent, vetus balneorum pavimentum primarium eam altitudinem non superasse, & infra hortorum eorumdem fuperficiem ita depressum, pari loco jacuisse atque aream cavaedii in opposita parte conjuncti duobus Augustanae Domus quadrantibus.

Neque deerat in hac occidentali parte supra cavaedium balneorum (ita enim vocabimus) hemyciclus in medio ad symmetriam necessa-

Prolungandosi sino agli orti Farnesi la linea retta, che dal centro della tribuna A passa per il casino Spada, ove abbiamo detto essere quel vestigio del casino antico, il quale forse introduceva al ritiro di Augusto detto Siracusa; questa linea incontra in un altro casino verso il numero 100, oggi disabitato, ma fabbricato da 100 anni avanti o da Personaggi della Casa Farnese, o da alcun altro padrone, che prima possedeva quel luogo: e fu per ventura allora, che, scavandosi i fondamenti per questa fabbrica, la terra, che si estraeva; congiunta all'altra estratta nel ricercare antichità sotto le ruine della Casa Tiberiana, e gittata nel prossimo cortile de bagni, lo innalzò a quel segno, che ora si vede: siccome ora le ruine, che si asportano dalle due gran sale ultimamente scoperte, e si gittano nel basso degli orti ad esse sottoposti; gli banno oramai ridotti al piano medesimo delle sale: per modo che, ove era il cortile primo della fabbrica di Tiberio e di Caligola rifatta da Domiziano, che noi mostreremo nel Capitolo seguente; un giorno potrebbesi giudicare esservi stato un giardino pensile, se non restassero le presenti memorie della riempitura di quel sito fatta in questi anni. Al portone del suddetto casino di nuova fabbrica detto de'fiori, ora disabitato, resta un giro di terra più sollevato 74, 75, 76, che corrisponde per direzione

rius, similisque & par Augustano littera A confignato: idque ex sequenti animadversione colligitur. Si ad hortos Farnesianos usque producatur ea linea recta, quae a centro hemicy cli A transit per aedes medium obtinentes viridarii Spadani, ubi diximus vestigium illud esse antiqui aedificii, per quod aditus fortasse erat ad Augusti solitudinem Syracusas nuncupatam; ea linea in alias rurfus aedes incurrit ad 100. modo desertas, exstructas autem ante annis fere centum aut a Viris Farnesiis, aut ab alio quopiam ante eos loci domino: quo tempore factum videtur esse, ut, cum solum fundamentis jaciendis aedificii hujus effoderetur; terra, quae hinc eruebatur, illi addita, quae perquirendorum veterum monumentorum gratia sub diruta Tiberii Domo educta, & in proximum cavaedium balneorum conjecta fuerat; ad eam, quam nunc cernimus, altitudinem illud attolleret : quemadmodum nunc quoque caementa, quae comportantur ex duabus nuperrime detectis aulis, & projiciuntur in subjectos hortos; eos jam ipsis aulis aequarunt: ita ut; ubi primum cavaedium fuit Domus Tiberii & Caligulae a Domitiano instauratae, quod exhibebimus capite sequenti; videri aliquando possit pensiles olim hortos suisse, nisi posteris per haec monumenta innotuerit, eum locum hisce annis suisse oppletum. Ad majorem portam praedictarum aedium recentiori tempo-Rr re

zione e per misura alla tribuna A della parte orientale; e qui a' di nostri si sono estratti i marmi nobili e gli altri materiali di pietra viva e di mattoni, che formavano quella struttura. Di più sono state di quà cavate le basi grandi, e i pezzi d'architravi, e di colonne di granito bigio corrispondenti alle opposte: e vi si veggono ancora, mentre io scrivo. La grossezza delle colonne è di piedi Romani 3: in diametro; e però l'altezza del fuso delle colonne era di piedi Romani 26. Questa altezza è per la quarta parte maggiore di quella delle colonne maestre della gran sala; dunque a quella non appartenevano queste colonne : e presumere non si debbe essere state queste di colà trasportate. Anzi dall'altezza del fuso di esse colonne, ch'era di 26 piedi Romani, e dell'architrave, che vi si scorge rimasto, di 2:, e del fregio, ch'è di piedi 2; vedendosi risultare tutta la elevazione dell'ordine dalla base posata sul pavimento alla sommità della cornice retta dall' architrave e dal fregio, in tutto di piedi Romani 40, ch'è per l'appunto l'altezza degli appartamenti del piano nobile, nel Palazzo di Augusto misurata nel corridojo, che gira intorno alla tribuna A, (ove una base della istessa grandezza vi è rimasta in segno, che da colonne di questa misura era l'una e l'altra tribuna adornata, perchè tale richiedevasi dal-

re positarum, quibus nomen est casino de' fiori, nunc desertarum, remanet adhuc quidam terrae ambitus eminentior 74, 75, 76, qui & situ & mensura hemicyclo A orientalis partis respondet : atque indidem aetate nostra educti funt egregii lapides, aliaque materies tum marmorea, tum lateritia, qua aedificium illud constabat. Praeterea hinc ingentes bases essossae sunt, nec non & partes epistyliorum columnarumque ex Numidico marmore cinericio oppositis respondentium : quae adhuc ibi in propatulo funt, dum haec scribimus. Columnarum crassitudo habet Romanos pedes 31. Scaporum ergo altitudo pedum erat 26. Haec porro quarta sui parte altitudinem columnarum aulae amplioris excedit; hinc autem conficitur, ad aulam illam hasce columnas nequaquam pertinuisse: neque arbitrandum est ex aula esse huc allatas. Quinimmo, cum ex scaporum altitudine, quae erat pedum Romanorum 26, atque epistylii ibidem reperti ac superstitis, quae 2;, & zophori, quae 2 est pedum; manisestum sit totam simul membrorum altitudinem ab ima basi pavimento imposita usque ad summam coronam epistylio & zophoro sustentatam, pedibus 40 Romanis aequari, quot videlicet pedes adsurgunt Augustanae Domus diaetae primariae, ut dimensione comperimus in ambulacro circumstante hemicyclum A ( ubi basis ejustdem magnisi dalla giusta proporzione di Architettura) dobbiamo conchindere che in questo sito degli orti Farnesiani, ed in quel giro 74, 75, 76 corrispondente alla tribuna A, ed elevato sopra il cortile sottoposto de bagni, fosse innalzato un portico di forma semicircolare, che unito al corridojo, facesse la dovuta corrispondenza all'opposto della tribuna A. Di più dobbiamo raccogliere, che, essendo l'uno e l' altro di questi semicircoli il mezzo per l'appunto di due opposte facciate, l'una eretta nella parte orientale del Palazzo, l'altra nella occidentale; siccome in quello doveva essere l'ingresso e il prospetto principale da Les vante in D; cost in questo aperto fosse l'ingresso da Ponente in 72. Eravi una sola differenza, che questo da Ponente si riguardava come uscita secreta, ed opposta alla facciata prima di Augusto; e perciò era detta posticum: Leggiamo che Ottone sdegnato contro Galba per l'adozione fatta di Pisone, la quale supponeva destinata per se; tramasse la di lui morte, ordinando a' suoi congiurati di attenderlo nel Foro sotto il tempio di Saturno al Milliario Aureo, cioè ove oggidi è l'Ospitale della Consolazione, come gli Antiquari accordano, essendosi ivi ritrovata la colonna milliaria; e dice Svetonio, quando ciò racconta al cap. 6 della vita di Ottone, avere Ottone assistito al sacrificio fatto la mattina da

gnitudinis manet, indicans fuisse utrumque hemicyclum ejusmodi columnis ornatum, justa Architecturae proportione id exposcente) concludamus oportet, in hac hortorum Farnesianorum parte, atque intra ambitum illum 74, 75, 76 respondentem hemicyclo A, elevatumque supra suppositum balneorum cavaedium, erectam fuisse semicirculatam porticum, quae ambulacro conjuncta, oppositae in hemicyclo A necessarium commensum praestaret. Praeterea colligere debemus, cum horum semicirculorum uterlibet medium ipfum esset alterutrius frontis, vel in orientali aedificii parte, vel in occidentali constantis; sicuti in illo esse debuit introitus & prospectus primarius ad Orientem. in D; ita in hoc patuisse viam ad Occidentem in 72. Erat eorum una haec differentia, quod hic in occidentali parte constitutus, haberetur tamquam secretus exitus, & priori fronti Augusti aedium oppositus; dicereturque proinde posticum. Legimus Othonem iratum Galbae obadoptionem Pisonis, quam sibi ipsi destinatam existimaverat; ejus vitae insidias parasse, conjuratisque jussisse, ut se opperirentur in Foro sub templo Saturni ad Milliarium aureum, idest, ubi nunc Nosocomium, Consolationis di-Etum, ut ob inventam inibi columnam milliariam Antiquarii confentiunt; aitque Svetonius haec narrans Othonis vitae cap. 6, prius Othonem sacris intersuisse, quae mane Galba in

da Galba nel Palazzo; ed essendogli dato da un liberto il segno accordato per unirsi a' congiurati, che lo attendevano al luogo concertato; essere uscito Ottone del Palazzo per questa parte segreta ( proripuitque se postica parte Palatii ) che immediatamente lo avvicinava al Milliario aureo sotto il tempio di Saturno. La riflessione fu prima d'ora fatta dagli eruditi Scrittori di Roma antica, Donati lib.3, cap. 2, pag. 191, e Nardini nella Regione 8, al cap. 6: i quali aggiungono le parole di Tacito, che a dito dimostrano questa medesima strada di Ottone uscito dal Palazzo: per Tiberianam Domum in Velabrum, inde ad milliarium aureum fub aedem Saturni pergit. Dal curvo portico del semicircolo 74, 75, 76 sinora descritto calasi tuttavia per il viale diritto degli orti Farnesiani 72, 81 sopra S. Giorgio in Velabro : e vi si riconosce la strada segreta, che resta pur ora aperta in 79 a potervi agevolmente discendere. E però quivi ancora rimane segno bastante per riconoscere la corrispondenza di struttura della parte occidentale del Palazzo aggiunta da Tiberio e da Caligola con la orientale fondata da Augusto.

Le vestigia de muri dall'una parte e dall'altra di questa via, e da 77 e 78 per tutto lo spazio 84, 88 volgendo al 96, accennate ancora nella tavola del Circo massimo e del Pa-

lati-

Palatio fecit, cum vero fignum a liberto datum fuisset, in quod condixerant, ut cum conjuratis coiret, qui destinato loco illum morabantur; prodiisse Othonem Domo secreta hac parte ( proripuitque se postica parte Palatii) unde ad Milliarium aureum sub templum Saturni continuo accederet. Animadverterunt id ante nos inter eos, qui de veteri Urbe erudite scripserunt, Donatus lib. 3, cap. 2, pag. 191, & Nardinus de Regione Urbis 8, cap. 6: iidemque addidere ipsa Taciti verba, quae veluti digito designant hoc ipsum Othonis iter e Regia exeuntis: per Tiberianam Domum in Velabrum, inde ad milliarium aureum sub aedem Saturni pergit. A curva porticu posita in hemicyclo 74, 75, 76, quam hucusque descripsimus; continuus descensus est recta semita hortorum Farnesianorum 72, 81 supra templum Divi Georgii in Velabro : ibique perspicitur secreta via, quae sic etiamnum patet, ubi numerus 79; ut facilis in ea sit descensus. Quare hic quoque fatis indicii superest, ut innotescat in occidentali Domus parte addita a Tiberio & Caligula responsus ad orientalem, quam Augustus aedificaverat.

Vestigia murorum viae huic hinc inde adstantia, aliaque obvia a 77 & 78 toto deinde spatio numeros 84, 88, atque hinc vergendo 96 attingente, indicata etiam in ichnographia, quam Circi maximi atque aedium Palatinalatino lasciataci da Panvinio, e il tratto lungo de' pilastri, e delle volte rimaste in piedi verso la Chiesa di S. Anastasia da 89 in 91 e 92, dimostraño, li due Quarti del Palazzo di Tiberio e di Caligola essere stati corrispondenti alli due orientali di Augusto. E quantunque gli ordini superiori de' pilastri, che reggevano il piano nobile in questo braccio occidentale di Tiberio; sieno in gran parte caduti; restano tuttavia gli aderenti, a' quali si attaccavano sull'orlo non rovinato del colle, e proseguivano in tutto il tratto degli orti Farnesi, che guarda verso il Velabro, il Campidoglio, ed il Foro; da 85 per 81, sino a 57. Senza scostarci dalla pianta di Panvinio, vedasi in quella il Theatrum Tauri, A, ch'è il mezzo della facciata sopra il Circo. A lato gli sta da Levante X, e da Ponente Y, braccia egualmente sporte in fuori, e di una eguale dimensione, e che camminano sulla medesima linea parallele al Circo. Più oltre da Levante sta il Mignano, o ringhiera di Augusto, V, Menianum: che resta in piedi, sostenuto da due ordini di pilastri, i quali si ergono a tutta l'altezza del colle : e da Ponente un simile ordine di pilastri Z del piano inferiore resta verso S. Anastasia, i quali sostenevano gli altri dell' ordine superiore, ora caduti. In B parimente i muri e le disposizioni di essi nella parte alzata da Tiberio, e segnata da Panvinio Domus Ti-

rum Panvinius dedit, tum longa series pilarum & fornicum adhuc stantium ad templum Divae Anastasiae ab 89 ad 91 & 92, ostendunt quadrantes duos Domus Tiberii & Caligulae duobus Augusteae quadrantibus ad Orientem positis respondisse. Ac licet superiores pilarum ordines, quae pavimentum primarium sustinebant in occidentali hoc latere Tiberiano; magna ex parte corruerint; adhuc tamen reliqui funt contigui, quibus illi in ora collis non prolapsa adhaerebant, totoque illo hortorum Farnesianorum spatio procurrebant, ex quo Velabrum, Capitolium, Forumque prospicitur; ab 85 per 81, usque ad 57. Non relicta Panvinii tabula, videsis in ea Theatrum Tauri A, quod medium est frontis Circo imminentis. Habet ab Oriente X, ab Occidente Y, aeque producta brachia, aequalifque menfurae, & unam eamdemque lineam parallelam Circo infistentia. Ultra illa, ad Orientem quidem est Augusti Menianum, seu podium V, quod adhuc stat duobus pilarum ordinibus fultum collis altitudinem exaequantibus; ad Occidentem vero similis pilarum series Z inferius pavimentum fulcientium fubfistit in conspectu templi Divae Anastasiae, quae pilae alias fustinebant alteri pavimento suppositas, quas ruina prostravit. Item in B parietes eorumque positiones in parte a Tiberio aedificata, atque hoc titulo notata a Panvinio: Domus

Tiberiana, corrispondono alla parte C del Palazzo di Augusto: e si vede che, dovunque mancava la misura del colle; supplirono gli Architetti di Tiberio e di Caligola con le sustruzioni per pareggiare l'una e l'altra delle due ale, e renderle esattamente corrispondenti alle sabbriche anteriori di Augusto, oppure quelli di Domiziano nel ristorare tutto il Palazzo così le pareggiarono con intera corri-

Spondenza.

Ora s'intende buona parte tanto del primo Palazzo di Augusto preso da se solo, quanto del secondo accresciuto con altrettanta aggiunta da Tiberio e da Caligola, e finalmente del terzo formato con disegno più magnifico da Domiziano nel ristorar il primo e'l secondo dopo gl'incendi. Restami a divisare in questo di Domiziano qual fosse il Vestibolo e quale l'Atrio, parti certamente necessarie secondo lo stile Romano in una fabbrica dagli Architetti di quel secolo, maestri di tutti gli altri, fondata di pianta per abitazione de' Principi egualmente magnifici ed intendenti. Procurerò di mettere in chiaro così queste, come altre parti aderenti al Palazzo, ed in un certo modo connesse, quali sono i Corpi di guardia per il presidio necessario alla sicurezza del Principe, formandone un Capitolo a parte, che a questo siegue.

Tiberiana, respondent Augusti Domus parti C: perspiciturque, ubicumque desiciebat collis extensio; ibi supplevisse Architectos Tiberii & Caligulae substructionibus ad alae utriusque aequationem, persectumque cum prioribus Augustanis aedificiis commensum; aut Domitiani Architectos in totius Domus instauratione ita illas aequasse, absolutissima symmetriae ratione servata.

Nunc demum magna ex parte intelligitur tam structura prioris, hoc est Augustanae, Domus seorium spectatae, quam alterius auctae a Tiberio & Caligula aedificii paris adjectu ac denique tertiae magnificentiori tum forma per Domitianum perfectae, cum primam alteramque post incendia instauravit. Reliquum est ut in hac Domitianea statuamus cujusmodi tum Vestibulum tum Atrium suerit, necessariae prosecto juxta Romanorum consuetudinem partes in ejus generis aedificio, quod per ejus faeculi Architectos aliorum omnium praestantissimos e solo excitatum suit ad incolatum Principum pari & acumine & magnificentia nobilium. Has ego partes proferre conabor in lucem, aliafque Domui cohaerentes, cum eaque quodammodo connexas adjungam, cujuímodi funt stativa militibus incolenda ad necesfarium Principum incolumitati, praesidium peculiare de his caput instituens, quod huic succedit.

## CAPITOLO SETTIMO.

Dell'Ingresso al Palazzo de'Cesari Augusti così ingrandito, e del Vestibolo, Atrio, e Cortile del medessimo, e Pianta di essi.

SI è detto che la pianta delli due Quarti S del Palazzo di Augusto, e degli altri due aggiunti da Tiberio e da Caligola, successivamente ristorati e ridotti a persetta armonia e corrispondenza da Domiziano, occupava tutto il colle Palatino. Ma conviene ciò inten-

dere discretamente.

La pianta da me segnata, e quel vestigio, che ne apporta Panvinio; dalla parte di Mezzodi stendesi per tutto lo spazio di quel colle. Ma dall'altra parte di Tramontana termina con la linea, che dal convento di S. Bonaventura, traversando il giardino Spada pochi passi disgiunta dalla facciata e dal portone di esso giardino, continua a diritto filo dentro gli orti Farnesi a ritrovare l'ingresso delli tre saloni ultimamente scoperti. Da questa linea scendendo verso l'Arco di Tito resta poco meno della metà (cioè la parte Boreale) dello stesso monte Palatino, estesa per altri 700 piedi Romani sino all'Arco suddetto di Tito: ove termina il declivo del colle sopra la Via Sacra.

Vedesi tutto quel sito nobilitato da vestigj di fabbriche riguardevoli, incominciando dalla parte, che sovrasta all'Arco trionfale di Costan-

## CAPUT SEPTIMUM.

De Introitu ad Domum Caesarum Augustorum sic amplisicatam, ejusdemque Vestibulo, Atrio, & Cavo aedium, horumque Ichnographia.

Iximus superius aream quadrantum duorum constituentium Augusti Domum, duorumque additorum a Tiberio & Caligula, quos omnes Domitianus deinde instauravit, persectamque ad convenientiam & responsum perduxit; universum collem Palatinum occupasse. Verum apta ejus dicti interpretatione

opus est.

Ichnographia, quam delineavimus, illudque vestigium, quod Panvinius affert; toto quidem spatio ejus collis extenditur, qua Meridiem spectat; at vero ad Septemtriones ea linea terminatur, quae a coenobio Divi Bonaventurae producta per Spadanos hortos paucorum passuum intervallo ab eorumdem primario muro atque porta, in hortos Farnesiorum recta pergit ad trium aularum nuper detectarum introitus. Ab hac linea si deorsum vergas ad Arcum Titi; dimidium paene Palatini montis (hoc est pars ejus Borealis) interest, quod in longitudinem 700 pedes Romanos porrigitur usque ad eumdem Titi Arcum: ubi collis portio declivis Viae Sacrae imminens terminatur.

Universum illud spatium insignium structurarum vestigiis cernitur occupatum : eaque incipiunt ex ea parte, quae imminet Arcui tri-V v umphastantino, e continuando tanto per la sommità, quanto per le falde del colle, sino al Comizio, ed al Foro antico Romano, ove oggi sta eretta la Chiesa di S. Maria Liberatrice. Di quesse fabbriche la maggior parte costituisce l'Ingresso, il Vestibolo, e l'Atrio del Palazzo de Cesari, e i Corpi di guardia per le milizie, che v'erano di presidio, e le altre dipendenze a questi usi connesse: delle quali cercherò di rendere il conto più esatto, che per me si possa, a fine di dar compimento al disegno ed alla descrizione intrapresa del Palazzo Imperiale con tutte le sue appartenenze.

Ma per togliere la confusione credo necessario formare un foglio di pianta separato dalli due precedenti. Se io lo facessi connesso; volendone contrassegnare le parti, siccome ho fatto
negli antecedenti; non mi resterebbero più segni
di lettere o di numeri da utilmente impiegarvi.
Avendo già collocati due Alfabeti Latini ed
uno di caratteri Greci nelli due fogli antecedenti, e i numeri dalla unità sino al 100; la
indicazione, che si facesse con altri Alfabeti
Latini e Greci; confonderebbe la chiamata de'
segni già adoperati; e quella, in cui si usassero numeri dopo il 100; stancherebbe gli occhi e la immaginazione nel riscontrarli.

Dividerò adunque la figura di questo foglio da quella delli due antecedenti, benchè siano l'una e l'altra parti connesse della pianta inumphali Constantini, ac dispositae sunt tam in summo colle, quam in declivi, usque ad Comitium vetusque Romanum Forum, ubi nunc templum est Divae Mariae Liberatrici facrum. Eorum aedisciorum pleraque Introitum, Vestibulum, & Atrium Domus Augustorum Caesarum constituebant, & stativa praesidiariorum militum, aliasque aedes in usus ibidem necessarios adjunctas: de quibus omnibus, quam potero accuratissime dicam: quo diagramma atque explicationem ejus Domus absolvam, adjectarumque partium omnium ad

eam pertinentium.

Ut vero confusio tollatur omnis; necesse esse puto peculiarem iconem hujusce partis apponere seorsum a nuper exhibita duobus chartae foliis inscripta. Si enim hanc illi conjungerem; ad fingulas partes indicandas, ut in priore feci; litterarum & numerorum notae utiliter adscribendae deficerent. Omnibus videlicet Latinorum litteris utraque, majuscula, ut vocant, forma, ac minuscula, toto praeterea Graeco Alphabeto, ac numerorum denique notis ufque ad centenarium adhibitis; si hic Latinis iterum Graecisve litteris uteremur; novae cum praecedentibus indicationes confunderentur; fi vero alios fupra centenarium numeros adscriberemus; lectoris & visus & imaginandi vis signatas partes perquirentis delassaretur.

Tabulam igitur hanc a superiore sejunctam

tera di tutto il Palazzo, formata sulla misura di una medesima scala, e si debbia intendere aderente alla linea 30, 38 delli tre saloni de' fogli antecedenti la linea, che in questo soglio segno con le due lettere AB: da cui comincia il cortile primo del Palazzo de' Cesa-

ri Augusti.

Nè si attribuisca ad errore il rivolgere, che farò, del foglio presente, collocandolo in modo, che la parte superiore di esso riguardi a Ponente, cioè verso il Velabro, il Foro, ed il Campidoglio, là dove nelli due antecedenti la sommità del foglio era volta a Mezzodì, verso il Circo massimo e l'Aventino. Questa mutazione ho voluto fare a bello studio, affineche possa comodamente spiegarsila figura, quando sarà legata nel libro: il che non accaderebbe senza questa avvertenza, particolarmente allora, che si voglia rappresentare, come io fo, nella medesima tavola anche la sterminata aggiunta; la quale Nerone imprese di fare al Palazzo de' suoi antecessori fondato sul Palatino, con altrettanta fabbrica da lui ordinata, ed estesa sopra l'Esquilino: della quale separatamente poscia dovrò trattare.

Premessa questa notizia, potrò valermi degli alfabeti Greci e Latini nel foglio presente senza tema di confusione : e potrò additare la connessione di quelle parti del Palazzo, che restano qui a rappresentarsi; con le altre di già

Spie-

proferam, quamvis ambae simul positae unam aedisicii universi contineant ichnographiam ad unius ejusdemque mensurae gradus ubique exactam, eaque de caussa lineae 30, 38, quae in priori tabula magnas tres aulas terminat; adhaerens intelligi debeat ea, quae in hac litteris AB notatur: unde primum cavum aedium

Palatinae Domus initium ducit.

Neque illud mihi errori tribuatur, aut vitio, quod iconem praesentem invertam, ita eam collocando, ut pars ejus superior Occidentem, idest Velabrum, Forum, & Capitolium respiciat, cum prior ita fuerit disposita, ut in meridianas plagas, atque ita in Circum maximum & montem Aventinum spectaret. Data namque opera mutatio haec eo est instituta, ut tabula explicari commodius possit, cum fuerit libro illigata: quod non contingeret, fi non ita disposuissem, ubi praesertim una hac eademque tabula exhibere velimus, quod a me hic praestatur, immensum quoque illud additamentum, quo Nero Domum priorum Caefarum in Palatio positam augere instituit, tantumdem aedificiorum Exquilino imponens: quo de additamento mihi postea peculiaris est habenda tractatio.

Hisce praemissis monitis, Graeco & Latino alphabeto uti licebit in hac tabula absque ullo confusionis metu, iisque partium Domus modo describendarum nexum ostendere cum eis,

Xx

spiegate nel capitolo e figura antecedente : e potrò insieme dare un cenno delle fabbriche, che qui s'incontrano separate dal corpo del Palazzo: acciocche non si ricerchi invano di esse la corrispondenza, ove l'Architetto non dovea farla. E per cominciar dalle fabbriche, che forman l'ingresso; prendasi la pianta del Panvinio, e si osservi alle lettere PMKL, ove egli ha inciso Septemtrio. Quivi ancora scrive : Via publica, e mostra una muraglia antica da P in K, sopra di cui ha espresso: Roma quadrata. Questa muraglia antica è tuttavia in piedi, e resta sulla via pubblica, che dalla Chiefa di S. Bonaventura va diritta lungo la facciata del giardino Spada sino al muro degli orti Farnesiani, e togliendosi l'impedimento di questo muro, porterebbe direttamente all'ingresso delle tre sale principali negli orti medesimi nuovamente scoperte.

Il nome di Roma quadrata segnato da Panvinio dentro quella muraglia, dinota ch' egli abbia creduto, come sentono ancora gli altri Antiquari celebri seguendo l'autorità degli antichi Scrittori; essere stato in quel sito l' edificio di questo nome, di gran riguardo appresso i Romani, come vedremo, per avere i loro Antenati ivi deposte e conservate le cose da essi tenute per sacre e di felice augurio sino dal primo fondarsi della Città, cioè il lituo augurale di Romolo, e l'aratro, con cui

quae superiore capite atque icone sunt descriptae. Ad haec aliquid etiam innuere licebit de iis aedibus, quae occurrunt ab eadem Domo disjunctae: ne quis inani studio earum cum prioribus confensum quaerat, cum quibus has commetiri Architectus non debuit. Utque ab aedificiis introitum constituentibus initium sumatur; sume Panvinii tabulam, & litteras intuere PMKL, ubi scriptum est Septemtrio. Ibi etiam scripsit Via publica, & murum antiquum demonstrat a P ad K titulo superposito: Roma quadrata. Vetus ille murus hodie quoque stat in via publica, quae a templo Divi Bonaventurae fecundum primarium viridarii Spadani murum recta producitur, donec in hortorum Farnesianorum parietem incurrat, ejusdemque parietis obex si tolleretur, recta illuc ferretur, ubi ostia habent maximae tres aulae in iifdem hortis nuper detectae.

Romae quadratae nomen intra ambitum muri illius a Panvinio scriptum, ostendit illum existimasse, ut etiam reliqui sentiunt eximii rerum antiquarum Scriptores veterum auctoritate innixi; eo in loco fuisse aedisicium hoc nomine appellatum, maxime verendum apud Romanos, ut videbimus, quod in eo res penes illos sacrae atque auspicatae jam inde ab urbe condita, a majoribus repositae, adservarentur, hoc est lituus auguralis Romuli, aratrum, quo idem Romulus Romae suae ambitum designa-

disegnò il ricinto della sua Roma, gli scudi ancili, e così fatti arnesi: de quali parleremo

a suo luogo.

A questo ricinto di Roma quadrata, inviolabile appresso i Romani, che lo ricordavano dedicato da Romolo istesso col rito de' suoi augurj, e perciò non occupato da' Cesari con le lor fabbriche; debbesi rinvenire vicino l'ingresso principale al Palazzo Imperiale: il che ora cercheremo di stabilire co' seguenti riscontri.

Il Padre Donati dopo di avere offervato che il luogo dell'uscita dal Palazzo Imperiale verso il Velabro, per cui Ottone calò in tempo di Galba a ritrovare i suoi congiurati; si nomina da Svetonio parte posteriore di esso Palazzo (proripuitque se postica parte Palatii) coerentemente conchiude, che l'ingresso principale ed il vestibolo fosse per conseguenza dall'altra parte, la quale riguarda la Via Sacra ed il luogo, ove pochi anni dopo fabbricò Vespasiano il tempio della Pace. Ideoque recte infertur, anticam Palatii partem, ejusque gradus, atque vestibulum fuisse conversa ad sacram viam & templum Pacis. lib. 3 cap. 1. Per questa parte egli è certo che nella funzione la più solenne era asceso Nerone, allora che in modo di trionfante volle portarsi sul Palatino, e seco arrecò le corone ottenute negli agoni e giuochi di Grecia, per dedicarle ad Apolline, ivi adorato nel tempio eretto da Augusto; mentre essenvit, ancilia, aliaque id genus supellex: de qua

opportuno loco verba faciemus.

Prope hoc Romae quadratae spatium, sanctum inviolatumque Romanis, qui ipsum memorabant a Romulo dedicatum ritu auspiciorum suo, quod propterea nemo unus Caesarum aedisiciis suis occupavit; consistere debuit praecipuus ad Caesarum Domum introitus:

quod nunc his oftendemus indiciis.

Pater Donatus, cum animadvertisset partem Palatinae Domus ad Velabrum versam, per quam Otho, vivo Galba, ad conjuratos defcendit; posticam vocari a Svetonio ( proripuitque se postica parte Palatii) rite concludit, primarium in Domum introitum ac vestibulum in alia parte fuisse, quae prona est in Viam Sacram, eumque in locum, quo Vefpafianus paucis post annis templum Pacis aedificavit. Ideoque, inquit lib. 3 cap. 1, recte infertur, anticam Palatii partem, ejusque gradus, atque vestibulum fuisse conversa ad sacram viam & templum Pacis. Hac certum est Neronem ingressum esse celeberrimo omnium fuae ostentationis die, cum videlicet in triumphantis morem Palatium adfcendit, eas fecum ferens coronas, quas in agonibus & Graecorum ludis meruerat, Apollini dedicaturus, quem illic adorabant in facra aede ab Augusto posita. Nero etenim, cum a Circo maximo in Velabrum & Forum venisset; Domum subin-Yv

essendo Nerone passato dal Circo massimo nel Velabro e nel Foro; entrò poi nel Palazzo e nel tempio. Svetonio nel cap. 25: Sed & Romam eo curru, quo Augustus olim triumphaverat, & in veste purpurea, distinctaque stellis aureis chlamyde, coronamque capite gerens Olympiacam, dextra manu Pythiam, praeeunte pompa ceterorum cum titulis, ubi, & quos, quo cantionum, quove fabularum argumento vicisset, sequentibus currum ovantium ritu plausoribus, Augustianos militesque se triumphi eius clamantibus. Dehinc diruto Circi maximi arcu, per Velabrum Forumque, Palatium & Apollinem petiit. Incedenti passim victimae caesae, sparso per vias idemtidem croco, ingestaeque aves, ac lemnisci, & bellaria. Sacras coronas in cubili circum lectos pofuit. Più solenne gita e funzione non può immaginarsi per entrare nel Palazzo e nel tempio. E' dunque necessario stabilire l'ingresso principale da questa parte, che guarda alla Via Sacra e al tempio della Pace: e con l'ingresso ivi dobbiamo stabilire il vestibolo e l'atrio del Palazzo de Cesari nel tempo di Domiziano: il che si accorderà interamente con la magnificenza delle gran sale rivolte alla medesima parte, e con le regole de Maestri d'Architettura i più celebri, che fiorirono dalla età di Augusto a quella di Domiziano.

Vitruvio nel libro 6, volendoci dare i

pre-

de Palatinam templumque subiit. Ita Svetonius cap. 25 : Sed & Romam eo curru, quo Augustus olim triumphaverat, & in veste purpurea, distinctaque stellis aureis chlamyde, coronamque capite gerens Olympiacam, dextra manu Pythiam, praeeunte pompa ceterorum cum titulis, ubi, & quos, quo cantionum, quove fabularum argumento vicisset, sequentibus currum ovantium ritu plausoribus, Augustianos militesque se triumphi ejus clamantibus. Debinc diruto Circi maximi arcu, per Velabrum Forumque, Palatium & Apollinem petiit. Incedenti passim victimae caesae, sparso per vias identidem croco, ingestaeque aves, ac lemnisci, & bellaria. Sacras coronas in cubili circum lectos posuit. Qua magnificentior pompa aut iter ad Domum illam templumque intrandum ne mente quidem concipi potest. Itaque necesse est praecipuum ad ingrediendum locum hac in parte statuere, quae viam sacram prospicit & templum Pacis, cumque priore ingressus loco & vestibulum & atrium Domus Caesarum ibidem Domitiani tempore fuisse dicendum est: idque plane congruum erit ingentium aularum eodem spectantium majestati, nec ab Architectorum inter omnes spectatissimorum regulis abhorrebit, qui ab Augusti aevo ad Domitianum usque floruerunt.

Vitruvius libro 6, cum proportionum re-

precetti delle proporzioni per ordinare con giusta simmetria qualunque genere di abitazioni, e signorili e private; incomincia nel cap. 3 dal cavedio, che noi diremmo cortile: siccome l'intendono, e lo ricavano dal di lui testo i chiosatori, e lo avverte con gli altri l'erudito Padre Vitali nel suo Lessico Matematico, seguendo Leone Alberti, che a ragione scrisse: Cavum aedium pars est primaria, in quam, tamquam in forum commune, alia minora aedium membra concurrunt : & quemadmodum in urbe forum, porticus foro conjunctae priores funt, quae ad adspectum quaerantur; ita in aede ( quae tamquam parva civitas est ) primo ad cohortem & cavaedium respicimus. V' ha taluno, che giudica doversi nominare peristylium il cortile principale per lo più attorniato da colonne e da portici, e per cavedio crede doversi intendere lo spazio, che resta tra la via pubblica e l'ingresso all'abitazione. Ma io mi attengo qui alle autorità degli Scrittori, che ora ho citati, volendo parlare del cortile, che ho nominato cavaedium. Benchè in un Palazzo molti siano d'ordinario i cortili, particolarmente ne Palazzi Regali, e ne'più signorili e magnifici tra i privati; nulladimeno il più vicino all'ingresso, ancorchè per ventura non sia sempre il maggiore; sempre riesce il più considerabile: e ad esso conviene proporzionare il vestibolo, l'atrio,

gulas nobis tradere vellet ad quascumque, seu principum virorum seu privatorum, aedes justa Tymmetria construendas; cap. 3 a cavaedio exorditur, quod nos vertimus : il cortile : ut accipiunt, ipso ex textu significationem elicientes interpretes, quod & cum reliquis monet eruditus Pater Vitalius in Lexico fuo Mathematico, Leonem de Albertis fecutus, qui haec recte scripsit: Cavum aedium pars est primaria, in quam, tamquam in forum commune, alia minora aedium membra concurrunt : & quemadmodum in urbe forum, porticus foro conjunctae priores sunt, quae ad adspectum quaerantur; ita in aede (quae tamquam parva civitas est ) primo ad cohortem & cavaedium respicimus. Quidam autumant, praecipuam internam aream peristylium vocandam esse, quod ea ut plurimum columnis porticibusque septa sit, cavaedii vero nomine intelligendam ajunt aream illam, quae viam publicam atque aedes interjacet. Atqui ego hac in reau-Etoritati eorum, quos advocavi, Scriptorum adhaereo, de interna area locuturus, quam ideo cavaedium nuncupavi. Quamvis autem in quavis augustiore domo plerumque plura fint cavaedia, cum primis in Regum domibus, inque nobilioribus & magnificentioribus privatorum aedibus; attamen, post introitum quod primum occurrit, non semper licet sit omnium maximum; spectabilissimum semper est: ex eo-Zz

l'atrio, le gallerie, e gli appartamenti con le regole, che va divisando Vitruvio nel prose-

guimento del libro.

Tutto ciò mi è convenuto premettere per non lasciare dubbioso il Lettore delle parti, e della disposizione, che seguendo il costume della Romana Architettura di allora, ch' è la mae-Stra delle più bene intese; sia necessario ricercare per compimento di questa pianta nel sito del Palatino, che giace tra i saloni ultimamente scoperti e la via pubblica dall'Arco di Tito prodotta per le radici del colle sino al Foro Romano: nella qual parte e strada veduto abbiamo doversi collocare l'ingresso principale al Palazzo, così in tempo di Nerone, che volle passarvi trionfante; come in tempo di Domiziano, che ristorò, ed ampliò con queste magnifiche sale l'abitazione de Cesari suoi Antecessori.

Rimirando noi l'altezza di questi saloni, che servivano di Regie stanze o basiliche, ed insieme di gallerie o tablini magnifici per conservarvi le opere di Scoltura, Architettura, e Pittura le più eccellenti; ben comprendiamo che un gran cortile doveva stendersi tra queste e l'atrio: il quale perciò vuole stabilirsi alla opposta parte, cioè da Tramontana, e continuarsi col vestibolo, ed ingresso della porta principale dirimpetto al Tempio della Pace, sull'accennata strada dall'Arco di Tito al Foro.

Tre-

que sumendae proportiones vestibuli atque atrii, itemque pinacothecarum ac penetralium juxta ea utique praecepta, quae in eodem li-

bro porro pergens Vitruvius statuit.

Haec omnia eo mihi dicenda fuerunt, ne incertos relinquerem legentes de iis partibus earumque positione, quae, ut convenientia regulis Romanae Architecturae ejus temporis, quo haec ars culmen attigit; ad nostram ichnographiam absolvendam quaerere opus sit in ea collis parte, quae est inter detectas novissime maximas aulas & viam publicam productam ab Arcu Titi per collis radices usque ad Romanum Forum: qua in parte & via statuendum vidimus primarium ingressus locum, seu Neronis tempus spectetur, qui illac triumphans adscendit; seu Domitiani, qui aedes superiorum Caesarum instauravit, magnisicentissimisque hisce aulis amplisicavit.

Harum nobis aularum altitudinem contemplantibus, quae quidem basilicae erant, simulque pinacothecae seu tablina magnisice structa, in quibus praecellentissima Sculpturae, Architecturae atque Picturae opera servarentur; pronum est intelligere, amplum cavaedium eas inter atque atrium necessario intersuisse: quod ideo statuendum est in adversa parte, idest ad Septemtriones, jungendumque cum vestibulo atque introitu primariae portae templo Pacis obversae in praedicta via ab Arcu Titi ad Fo-

Trecento piedi per questo verso, che diremo per lungo, e 250 per l'altro, che nomineremo il largo del cortile; stendesi un vano circondato da fabbriche, il quale appunto dimostra essere stato il primo cortile tra l'atrio e quelle sale : ed in questo vano si gettano oggidì la terra, e le ruine de' tetti e delle volte diroccate, e de' muri, che si vanno estraendo dal ricinto di queste sale nello sgombrarle : per modo che il piano di questo spazio, ch'era più basso 25 piedi del pavimento delle sale; oramai è ridotto allo stesso livello: nè si potrà fra poco più riconoscere che vi sia stato cortile. Ristettasi, che sotto alla prima delle tre sale una inferiore si vede depressa per 25 piedi appunto sotto il piano della superiore descritta di sopra nel cap. 5 : e di qui ancora sara manifesto, che il cortile in questo sito aperto serviva per l'uno e per l'altro appartamento. Que' muri, che restano di antica struttura, parte nella via pubblica tra la Polveriera e la Chiesa di S. Sebastiano, volgarmente detta S. Bastianello, e parte per il viale, che dall'ingresso laterale degli orti Farnesi guida alle fontane; indicano l'apertura dell' atrio: avanti al quale collocando il vestibolo. che corrisponda al mezzo del salone principale; avremo compiute tutte le parti del Palazzo di Domiziano secondo le regole dell' Architettura e del costume Romano ordinatamen-

Secundum hanc lineam, quam longitudinis vocabimus, 300 pedes, 250 vero fecundum aliam, quae nobis cavaedii latitudinem indicabit; area quaedam extenditur aedibus undequaque circumdata, quae hoc ipso ostendit, ipfum ibi primum cavaedium fuisse inter atrium easque aulas positum : eumque in locum projiciunt hodie terram, & tectorum ac disjectarum camerarum parietumque fragmenta, quae ex hisce aulis vacuesaciendo educuntur : ita ut folum, quod pedibus 25 inferius aularum pavimento jacebat; ad earum jam altitudinem fit elevatum, futurumque propediem fit, ut cavaedium inibi aliquod fuiffe non amplius agnoscas. Animadverte, sub trium aularum prima inferiorem aliam conspici eadem prorfus 25 pedum altitudine depressam sub pavimento superioris, quam cap. 5 descripsimus: atque hinc quoque liquebit, cavaedium hoc loco apertum utrique diaetae inservisse. Qui reliqui funt muri antiquo opere, partim in via publica inter Pulverariam & templum Divi Sebastiani, vulgo dictum S. Bastianello, partim in ea femita, quae a laterali hortorum Farnelianorum aditu ad fontes ducit; atrii indicant aperturam : prae quo vestibulum si statuatur, quod maximae aulae medio respondeat; absolutae habebuntur Domus Domitianeae partes omnes juxta leges Architecturae Romanorumque morem ordinatim dispositae, Aaa

te disposte, e corrispondenti a que vestigj, che fanno a noi piena fede della fondazione, e strut-

tura di questi membri.

Si prolunghi adunque la via pubblica dall' Arco di Tito alle colonne del Foro, cioè a a quelle, che restano in piedi a canto a S. Maria Liberatrice, credute da alcuni del tempio di Giove Statore (o debbia questa via dirsi Vico Sandaliario, o un ramo laterale della Via sacra, poco importa per ora) e sulla linea di quella strada si disegni uno spazio paralle-Tav. logrammo rettangolo ABDC di piedi Romani 250 per largo e 750 per lungo. Uno de'lati della larghezza sia la facciata delli tre saloni scoperti: de'quali quello di mezzo ab essendo largo piedi 110, ed ognuno delli due lateralia A, b B, 70; tutta la AB stendesi piedi 250. Dall'estremo A della facciata AB delli tre saloni tirisi ad angolo retto con la istessa facciata la linea laterale del parallelogrammo, AC; e verrà ad incontrare l'Arco di Tito in C con la misura della lunghezza AC di piedi Romani 750, se si comprende tutto l' Arco di Tito, e senza esso di piedi 700. Dall' altro estremo della facciata de' saloni B tirisi l'altra linea BD egualmente lunga, e parallela alla AC. Finalmente si connettano le due linee AC, BD con la CD parallela ad AB. Noi avremo il parallelogrammo compiuto AB DC largo 250 e lungo tre volte tanto, cioè piedi

cumque iis vestigiis congruentes, quae harum partium exstructionem nobis plane testantur,

conformationemque indigitant.

Igitur publica via producatur ab Arcu Titi ad columnas Fori, ad eas, inquam, quae stant ad latus templi Divae Mariae Liberatricis, quas aliqui templo Jovis Statoris tribuunt (five haec via Vicus Sandaliarius, feu laterale brachium Viae facrae dicenda sit, quod hic parum refert) atque hujus viae linea adfumta, fpatium inde parallelogrammum re-Ctangulum describatur ABDC pedibus 250 Tab. Romanis latum, longum vero 750. Latitudinis 12. unum latus esto linea longitudinem metiens frontis aularum detectarum trium : quarum cum aulae mediae ab latitudo pedes habeat 110, duarum vero a lateribus positarum singulae a A & b B, 70; jam linea AB continet pedes 250. Ab extremo A frontis AB trium aularum ducatur lateralis linea parallelogrammi AC cum eadem fronte angulum rectum efficiens; eaque incurret in Arcum Titi in C longitudine A C pedum Romanorum 750, fi comprehendas totum Arcum Titi, 700 tantum, si excluseris. Ab extremo alio prospectus aularum B alia ducatur linea BD aequalis longitudine & parallela lineae AC. Denique duae lineae AC & BD connectantur linea CD parallela lineae AB. Tunc habebimus parallelogrammum integrum ABDC latitudine

piedi Romani 750, per cavarvi la Scalinata, il Vestibolo, l'Atrio, ed il Cortile, cioè l'ingresso principale dalla Via sacra nel Palazzo degl'Imperatori. La linea CD non è precisamente la stessa del muro moderno degli orti Farneliani: perchè quel muro recente non è del tutto parallelo alla facciata de'saloni AB. La facciata AB è quasi parallela alla strada Papale di oggidi fiancheggiata da olmi, che dall'Arco di Tito porta dirittamente all'Arco di Settimio Severo, cioè a dire alla Via sacra degli antichi Romani: il che ho riconosciuto in questi giorni, in cui scrivo, del solstizio estivo da'raggi del Sole prossimo al tramontare. Mezz'ora prima di tramontare il Sole illumina il muro degli orti Farnesi opposto agli archi del tempio della Pace; ma non illumina la facciata AB, la quale declina 3 gradi in circa più verso Tramontana dal punto dell'Occaso estivo del Sole nell'orizzonte Romano.

S'intenda adunque tirata la CD parallela ad AB alla distanza AC di piedi Romani 750. Lo spazio, che tra queste giace; potrebbe dividersi in tre parti eguali di piedi 250 l'una, quanta è la larghezza AB: e nella prima delle tre parti suddette si caverebbe un cortile quadrangolo AIKB; della seconda partita in due si formerebbe l'atrio IGHK, ed il vestibolo GHFE; e della terza EFDC si formerebbe la scalinata, che dalla strada pub-

blica

pedum Romanorum 250, ac tripla longitudine, idest pedum 750, in quo locentur Scalae, Vestibulum, Atrium, atque Cavaedium, idest totus primarius a Via sacra in Imperatorum Domum introitus. Linea CD utique non eadem prorsus est ac recentis muri hortorum Farnesianorum: nam murus ille recens non omnino parallelus est prospectui aularum AB. Prospectus AB ferme parallelus est hodiernae viae Pontificiae ulmis hinc inde septae, quae ab Arcu Titi recta ducit ad Arcum Septimii Severi, idest Viae sacrae veterum Romanorum: quod mihi hisce, quibus haec scribo, aestivi solstitii diebus ex radiis Solis occasui proximi compertum est. Etenim horae dimidio antequam occidat, illuminat quidem Sol murum hortorum Farnesianorum arcubus templi Pacis oppositum; prospectum autem AB non illuminat, qui gradibus circiter 5 amplius quam murus ille, ad Septemtriones declinat a puncto occasus Solaris aestivi in horizonte Romano.

Itaque intellige ductam lineam CD parallelam lineae AB, quae ab hac distet intervallo AC pedum Romanorum 750. Quod inter utramque interest spatium; tres in partes aequales dividi posset, quarum singulis pedes 250 tribuerentur, quanta est latitudo AB: tuncque prima earum partium cavaedium caperet quadrangulum AIKB; partem alteram in duas aequales divisam occuparet atrium IGHK cum Bbb vestiblica conduce al vestibolo, ed occuperebbe il sito, che da alcuni si crede quel del cavedio de' Romani: benchè altri giudichi il cavedio essere quello, che oggi nominiamo cortile: al qual parere io mi accomodo più agevolmente: come ho già detto.

Ma perchè noi ritroviamo dal muro IK, che termina l'atrio, al muro AB della facciata de' saloni esservi piedi Romani 300; conviene tutta quella lunghezza assegnare al cortile: e ciò tanto più, quanto riuscirà molto

proporzionata.

E' parimente certa da' suoi vestigi la lunghezza IG dell' atrio di piedi Romani 125: ed altrettanta ritroviamo quella del vestibolo con la sottoposta aja, GE. Tutte due prese insieme sono piedi 250. Restano 200 piedi da E in C: de' quali 150 si veggono tra l'Arco di Tito e la Polveriera E, che con li 50 dell'Arco empiono tutta la misura del nostro parallelogrammo di 750 piedi.

Risulta un acconcia progressione aritmetica fra le tre parti del parallelogrammo così diviso; mentre la prima CEFD di 200, è superata in lunghezza di 30 piedi dalla seconda IEFK, ch' è di piedi 250; e questa parimente è superata di 50 piedi dalla terza AI

KB del cortile lungo piedi 300.

Vediamo ora partitamente le misure di ciascheduno di questi tre spartimenti, e la distribuziovestibulo GHFE; in tertia vero EFDC locus esset scalis, quae a publica via ducerent ad vestibulum: quem locum esse cavaedii Romanorum quidam existimant: quamquam cavaedium alii putent esse, quod nunc dicimus il cortile: quibus ego libentius, ut dixi, accedo.

At vero, cum inveniamus a muro IK, qui terminus atrii est, ad murum AB frontis aularum interesse pedes Romanos 300; opus est eam omnem longitudinem cavaedio tribuere: idque eo magis, quod optima erit ejus mensu-

rae proportio.

Atrii quoque longitudinem IG pedum Romanorum 125, vestigia certo demonstrant: eamdemque reperimus in vestibulo cum subjecta area, GE. Ita utriusque simul longitudinis summa 250 pedes habet. Reliqui sunt pedes 200 ab E in C: quorum 150 Arcum Titi & Pulverariam E interjacent, quibus si 50 addantur, quos Arcus obtinet; tota efficitur parallelogrammi nostri mensura 750 pedibus longi.

Secto hac ratione parallelogrammo, arithmetica inter partes progressio concinne exoritur. Nam prima pars CEFD, quae 200 pedes longa est; 50 pedibus brevior est secunda IEFK, 250 pedes habente; secunda vero eodem numero superatur a tertia AIKB cavaedio attributa, cujus tota longitudo 300 est pedum.

Nunc seorsum videamus uniuscujusque trium harum partium mensuras, & spatii illarum in

buzione del sito di essi ne' membri, che in se contengono. Il Cortile debb' essere cinto da' portici: sotto de' quali dee passarsi all' ingresso del salone di mezzo P, e delli due laterali QR. E siccome la porta del salone di mezzo P dee cadere in faccia all' arco di mezzo de' portici del cortile; così le porte QR delli due saloni laterali debbono secondo le regole dell' Architettura o infilare il mezzo de' portici laterali QS, RT, o per lo meno corrispondere al centro di un' arcata de' portici del suddetto cortile. Il che si otterrà in questa forma.

Il salone di mezzo è largo piedi 110, compresi i suoi muri. La metà Pb di questa larghezza è piedi 55. La larghezza del salone laterale bB è piedi 70, compresa la grossezza del muro, e senza questa il vacuo interiore del salone è piedi 65, e la metà bR sarà di piedi 32½: i quali aggiunti alli 55 di Pb danno PR dal centro della porta del salone di mezzo al centro dell' ingresso del suo laterale di piedi 87½: e tutta la QR distanza de' centri dell' ingresso nelli due saloni laterali sarà 175 pie-

di. Questa somma divisa

Avremo adunque adattato al sito del cortile le misure de portici e dell'aja da essi rinchiusa. Nel-

Qui manca parte della descrizione del cortile e de portici del medesimo: la quale per grandissima diligenza usata non si è mai potuta dagli scritti tanto intera e netta raccogliere, quanto era d'uopo a darla agli attenti leggitori con sicurezza.

fingula, quae continent membra, distributionem. Cavaedium saepire porticus debent: sub quibus transitus debet patere ad ostium mediae aulae P, atque ad alia duarum hinc inde stantium QR. Ac sicuti portam aulae mediae P arcui medio proximae cavaedii porticus oportet obverti; ita singularum QR mediae a lateribus adhaerentium aularum ostia juxta Architecturae canones opus est aut respondere capitibus porticuum lateralium QS, RT, aut saltem centro alicujus arcus porticus cavaedio circumdatae. Id autem hac ratione siet.

Media aula latitudinem obtinet pedum 110, si murorum crassitudinem comprehenderis. Latitudinis hujus dimidium P b pedibus aequatur 55. Latitudo adstantis aulae b B pedum est 70, si exteriorem murum simul accipias. Si excipias; inane, seu internum aulae spatium latum invenies pedibus 65, dimidium vero b R 32; quos si addas 55 pedibus, qui a P ad b numerantur; habebis PR a centro portae aulae mediae ad centrum introitus aulae lateralis, pedum 87; sicque totum intervallum QR inter centra introitus in laterales aulas 175 pedum mensura constabit. Hanc summam si diviseris

Hic desideratur pars descriptionis cavaedii ejusque porticuum: quae, maxima licet diligentia adhibita, numquam tam integra ac perspicua colligi ex scriptis potuit, quam ad hoc opus erat, ut tuto attentis lectoribus proponeretur.

Sic ergo erunt cavaedii spatio, porticuum interclusaeque areae mensurae congruenter aptatae. Nella pianta e nella elevazione, che io ho fatta di questo cortile; ho voluto segnare doppi i pilastri del portico, e supporli di travertino: avendo veduto estrarsi dalle ruine sotto il salone di mezzo alcuni lavori di travertino, che mostravano questa maniera e misura di struttura: riconoscendosi in quelli le cornici della imposta dell'arco, ed il sito del pilastro, iscavato nel mezzo per collocarvelo riportato, e vestito sorse di altro marmo più nobile. Piedi 6 e poco più stendevasi la parte delle cornici, che doveva rinchiudere un pilastro; e perciò piedi 12 in circa era lunga per i pilastri doppi, quali ho io fatti segnare sì nella pianta come nell'alzato.

mancano poche righe per la ragione detta alla pag. 192.

Non debbo lasciar di scrivere che in uno di que pezzi così lavorati erano le seguenti parole, anticamente segnatevi di colore rosso, ch' erasi tuttavia conservato: IN PALATIUM: le quali dimostrano, dalla officina dello Scultore essere stato diretto quel pezzo per qualche riparazione del portico del Palazzo de Principi.

Il cortile del Palazzo Pontificio sul Quirinale, che diciamo oggidì Monte Cavallo; è della medesima larghezza di questo del Pala-

tino. Ma quello ha gli archi

In ichnographia cavaedii hujusce aeque atque in orthographia exhibenda placuit duplices delineare pilas porticus : easque ex Tiburtino marmore fuisse sum arbitratus : quod ex ruinis sub medianam aulam opera quedam erui viderim ex eo marmore, quae hanc structurae formam hasque mensuras prae se ferebant. Cernebantur enim in iis coronae, quibus fornix incumbebat, itemque in medio excavatus sinus, quo pila inferretur, marmore fortasse nobiliore incrustata. Pedes 6 paulloque amplius protendebatur coronae pars, quae excipere debebat insertam pilam; ideoque corona illa pedes circiter 12 | longa fuerat propter duplices pilas, cujusmodi cum in ichnographia tum in orthographia delineandas curavi.

desiderantur pauci quidam versus ob caussam pag. 193 indicatam.

Non praetereundum, in quodam ex lapidibus id genus operis prae se ferentibus, haec verba conspecta esse, rubro colore antiquitus scripta, in hoc usque tempus inviolato: IN PALATIUM: quae documento sunt, id marmor Sculptorem parasse, ex officina mittendum ad porticum Domus Principum alicubi reparandam.

Cavaedium Pontificiae Domus in Quirinali monte, quem Monte Cavallo hodie dicimus; eadem est latitudine atque hoc Palatinum.

Habet tamen illud arcus

manca per la ragione indicata parte di una comparazione fatta dall'Autore, del cortile Palatino col Pontificio di Monte Cavallo.

che possiamo dire di vedere una immagine del cortile del Palazzo de'Cesari sul Palatino riguardando quello del Palazzo Pontificio sul Quirinale, con la diversità d'essere più solida la struttura di quello de'Cesari per l'addoppiatura de'pilastri, e riuscire più luminosa quella di Monte Cavallo per la proporzione delle aperture più che il doppio maggiori de'suoi

massiccj.

Avanti al cortile AK è situato l'Atrio IH. Le misure di questo restano molto evidenti nel fianco IG, rimasto in piedi dalla parte della Chiesa di S. Sebastiano, volgarmente detta di S. Bastianello. Vedesi questa muraglia IG ripartita \* in 5 divisioni, 3 di mezzo, de, es, fg, ognuna di esse di piedi 35, e 2 laterali d I, g G, di piedi 10 per ciascheduna. Tutta dunque la IG è piedi 125. Negli orti Farnesi si veggono in faccia a questo muro le volte, che sostenevano la parte opposta KH. Onde ricaviamo tutto il riquadro dell'Atrio IK HG, che riesce da I in K piedi 250, e da I in G, o K in H piedi 125.

Nel

<sup>\*</sup> Questa ripartizione, come quì sta; è chiaramente scritta in ciò, che abbiamo d'originale e di copie. Ci ha dato assai che pensare il non trovar modo di riconoscerne l'accordo con la tavola: la quale
per altro è tale, che non è credibile che stata sia riveduta dall'Autore esattissimo, e senza ritegno in
ispendere, counque il bisogno lo richiedesse. Ma il rimedio non è opera da chi in Verona si truvori sorpreso da dissicoltà, a toglier le quali nulla vaglia l'ingegno senza la chiara veduta delle cose osservate e
mijurate dall'Autore, che sono in Roma. Da Roma si può avere per lettere qualche sume, ma non
mai tanto, quanto vorrebbes : come ci ha la sperienza insegnato. Era necessario che si sasciassero sino
all'edizione almeno di questo libro syombre e visibili a tutti le già ritrovate parti.

desideratur comparationis pars ab Auctore institutae, Palatini cavaedii cum Pontificio in monte Quirinali exsistente. Eadem, quae duarum superiorum lacunarum, est caussa.

ut videamur imaginem videre cavaedii Domus Caesareae in Palatio positae, si Pontificiae Domus cavaedium adspiciamus in Quirinali. Hoc interest, quod Caesarei structura solidior est ob pilarum duplicationem; Pontificium vero in Quirinali majus lumen accipit, quod spatia inter pilas plusquam duplo latiora sint so

lidis partibus ea intercipientibus.

Ante cavaedium AK situm est Atrium IH. Hujus dimensiones certo ostendit latus adhuc stans IG, quod respicit templum Divi Sebastiani, vulgo dictum di S. Bastianello. Murus hic IG habet \* partitiones quinque, tres ad medium, de, est, se, quarum unaquaeque pedes 35, duasque ad latera dI, se, quarum singulae 10 obtinent pedes. Tota igitur IG pedibus 125 producitur. In Farnesianis hortis e regione huic muro stantes conspiciuntur sornices, qui oppositam partem KH sustinuerunt. Hinc area universa cognoscitur Atrii IKHG, cujus mensura est ab I in K pedum 250, atque ab I in G, vel a K in H pedum 125.

\* Quod autographi, quodque exemplorum habemus; divisionem hanc, ut hic legitur, exhibet perspicue scriptam. Valde nos sollicitos habuit, quod ratio nulla occurreret intelligendi ejus cum tabula consensionem: quae ceteroqui tabula ejusmodi est, ut incredibile sit, ab Auctore suismo diligentia virum, atque aeris, ubicumque res postularet, prosusum At remedium afferre non ejus est hominis, cui Veronae subico negotium facesiant, quae ad certo intelligenda srustra sit ingenium citra rerum adspectum, quas Romae Auctor & oculis persustravit, & mensus est. Adjumenti quidem aliquid Roma per litteras afferri potest, numquam tamen omnino faits, ut experientia didicimus. Necesse erat detectas partes saltem ad hujus usque libri editionem nudas omninumque oculis patentes relinqui.

Nel mezzo della facciata dell'atrio è necesfario collocare la porta principale II: ed a questa volendo adattare un adeguato Vestibolo, conviene alzarvi il portico largo piedi 100 in LM: acciocche corrisponda con proporzione alla misura della larghezza dell'atrio propriamente detto, NO, ch'è la stessa del salone principale ab. Sarà dunque largo poco meno di quello del Pantheon, ch'è piedi Romani 120. Vedremo ancora essere proporzionato questo spazio all'altezza delle colonne. Ma prima di Stabilire questa proporzione, io sono tenuto a rendere conto della ragione, per cui affegno un simile vestibolo, o sia portico, di otto colonne di facciata a questo edificio. La ragione mi viene somministrata da Virgilio e da Servio. Descrive Virgilio nel settimo dell'Eneide la Reggia del Re Latino con quei versi:

"Tectum augustum, ingens, centum sub-

" lime columnis

" Urbe fuit summa , Laurentis Regia " Pici,

e ne' seguenti. E Servio ne' suoi comentari ci avverte, che il Poeta descrive sotto figura della Reggia del Re Latino la Casa fabbricata da Augusto sul monte Palatino.

" Tectum augustum, ingens.

Domum, quam in Palatio diximus ab Augusto sactam; per transitum laudat: & quasi in Laurolavinio suisse commemorat. E lo ripete

nel

In media atrii fronte necessium est primarium collocari ostium II: cui si quis velit congruens aptare Vestibulum; porticus erigenda est latitudine pedum 100 in LM: ut aequa proportione respondeat latitudini atrii proprie sic dicti, NO, quae eadem est ac majoris aulae ab. Erit igitur vestibulum hoc paullo minus latum Panthei vestibulo, 120 pedes Romanos lato. Videbimus etiam dimensionem hane cum columnarum altitudine convenire. At vero priusquam hanc proportionem confirmem; a me caussa reddenda est, cur huic aedificio vestibulum hujusmodi praemittam, seu porticum octo columnas in prospectu habentem. Caussam mihi Virgilius Serviusque suppeditant. Virgilius libro Aeneidos septimo Regis Latini Regiam versibus illis describit:

"Testum augustum, ingens, centum sub-

"Urbe fuit summa, Laurentis Regia, Pici,

ac sequentibus. Servius vero suis in commentariis monet, Poëtam per speciem describendae Domus Regis Latini eam describere, quam in Palatino monte Augustus aedisicaverat.

"Tectum augustum, ingens. Domum, quam in Palatio diximus ab Augusto factam; per transitum laudat: & quasi in Laurolavinio suisse commemorat. Idemque rurnel comentare que' versi del libro undecimo, ove rappresentasi il Re Latino, che raduna il Senato dentro la sua Reggia. Merito ergo ad Domum Regis, quasi ad locum gentibus publicum, convocatur Senatus: nam in septimo:

" Tali intus templo divum, patriaque " Latinus

" Sede sedens.

Idcirco etiam in Palatii atrio, quod augurato conditum est; apud majores consulebatur Senatus: ubi etiam aries immolabatur: quod ( ut in septimo diximus ) Virgilius ad Latini transtulit domum. Nel Virgilio del Vaticano, scritto e miniato in quei secoli, ne' quali il Palazzo de' Cesari non era distrutto; abbiamo conservata la figura del vestibolo, delineata appunto sotto quei versi del settimo libro, che la descrivono, ed è l'annessa, cioè un portico di otto colonne scannellate di facciata di ordine Corintio co'timpani sull'andare di quello del Pantheon di M. Agrippa, con questa differenza, che nel portico del Pantheon vi sono quattro ordini di colonne non iscannellate; ed un solo, e questo di scannellate, ha espresso il pittore nella figura di quello del Re Latino, nel di cui Palazzo Servio ci avvisa indicarsi quello de' Cesari. Noi tuttavia abbiamo creduto di poter raddoppiare in questo del Palatino l'ordine delle otto colonne con una seconda fila, avendo riguardo al concorso delle

fus habet, ubi eos interpretatur undecimi libri versus, in quibus de Latino Rege Senatum in Regiam domum cogente. Merito ergo ad Domum Regis, quasi ad locum gentibus publicum, convocatur Senatus: nam in septimo:

" Tali intus templo divum, patriaque " Latinus

" Sede sedens.

Idcirco etiam in Palatii atrio, quod augurato conditum est; apud majores consulebatur Senatus: ubi etiam aries immolabatur: quod (ut in septimo diximus) Virgilius ad Latini transtulit domum. In Vaticano Virgilii codice, qui scriptus fuit, picturaque & minio ornatus iis temporibus, quibus Palatina Domus nondum erat eversa; superstes est figura & delineatio vestibuli sub iisdem illis septimi libri versibus, qui illud describunt, estque eadem, quae hic apponitur, idest porticus octo columnas striatas in prospectu exhibens Corinthii ordinis suis cum tympanis ad instar porticus Panthei M. Agrippae. Hoc autem interest, quod in Panthei porticu quattuor funt feries columnarum, eaeque striis carent; in icone vero porticus Latini Regis, cujus Regiae descriptione Augusteam Servius ait indicari; seriem unam pictor exhibuit, ejusque columnas omnino striatas. Licere nihilominus visum est in hac Palatina geminam statuere octo columnarum feriem, occurrente nimirum menti magna con-Eee

le persone, che richiedevalo ampio, ed all'esempio di quello di Agrippa, ed alla descrizione medesima di Virgilio, che mostra quel Palazzo de'Cesari, figurato nella Reggia del Re Latino, abbondante di colonne:

centum fublime columnis.

Basta a farcelo intendere ciò, che scrisse Gellio del concorso nel vestibolo del Palazzo, osfervato nel cap. 2 del lib. 3 de Urbe Roma dal Padre Donati. In vestibulo aedium Palatinarum (sono le parole di Gellio) omnis sere ordinum multitudo opperientes salutationem Caesaris constiterant.

Volendolo adunque proporzionare a quello della Rotonda; se facciamo la facciata del nostro vestibolo di 100 piedi, cioè cinque sesti di quello del Pantheon ch'è 120; ancora le colonne saranno cinque sesti di quelle del portico della Rotonda: e se lo facciam di 90 piedi; saranno tre quarti di quelle del Pantheon. Sono queste larghe in diametro nell'imo scapo piedi 4 e once 7 di piede di Parigi, misurate esattamente da Desgodetz: che sono piedi Romani 5 in circa, o siano once 60. Diminuendo questa misura una sesta parte per le nostre del vestibolo Palatino; quando si faccia di 100 piedi, cioè una sesta parte minore di quello della Rotonda; avremo il diametro della colonna di once 50 di piè Romano, che sono piedi 4: e se vorremo farlo di 90 piedi; safluentium hominum vi, cui ampliori vestibulo opus erat, & porticus Agrippae exemplo, ipsaque Virgiliana descriptione, quae Domus illius Caesarum in Latini Regia imaginem, in eaque multiplices columnas exhibet:

centum sublime columnis.

Hoc fatis declarant, quae scripsit Gellius de hominum frequentia in Palatii vestibulo, quaeque cap. 2 lib. 3 de Urbe Roma etiam Pater Donatus animadvertit. In vestibulo aedium Palatinarum (verba sunt Gellii) omnis fere ordinum multitudo opperientes salutationem Cae-

Saris constituerant.

Igitur, si proportionem desumere placeat a Panthei porticu, ac vestibuli nostri prospectum 100 pedes porrigistatuamus, quod est quinque illi fextantes tribuere porticus Panthei ad 120 pedes productae; erunt & columnae aequales quinque sextantibus columnarum porticus Panthei: fi vero porticui nostrae 90 pedes tribuamus; se habebunt ad Panthei columnas ut tria ad quattuor. Sunt autem hae in imo scapo 4 pedes Parifinos & 7 uncias crassae, Desgodetzio teste, qui accurate dimensus est: quae mensura aequatur pedibus Romanis circiter 5, sive unciis 60. Hanc mensuram si quis sexta parte minuat, nostrisque vestibuli Palatini columnis aptet; si hoc fiat 100 pedum, ita ut sextante sit minus quam Panthei; habebit columnae diametros 50 uncias Romanas, quae pedes 4 conficiunt:

rà il diametro delle colonne once 45, cioè piedi Romani 31, in circa. Di quella prima misura vedesi negli orti Farnesiani qualche colonna di granito bigio con la sua base corrispondente, e con frammenti dell'architrave e del fregio proporzionati, ritrovatasi sull'alto del colle verso il casino, che chiamano del giardino segreto: ove, mentre scrivo, restano i frammenti tuttavia coricati per terra. Ma bo già indicato che quelle colonne, basi, ed architravi mostrano di avere servito per l'altro portone della Casa di Tiberio, che per la parte di Ponente riguardava il Campidoglio, ed apriva la strada secreta dal Palazzo per discendere nel Velabro: come fu provato con l'autorità di Svetonio nella vita di Ottone, sopra riferito alla pag. 162. Oltre a ciò le colonne ivi ritrovate sono di granito bigio e lisce, e perciò diverse dalle scanalate, quali dobbiamo credere che fossero quelle dell'ingresso all' atrio principale de Cesari, perchè tali ce le propone il codice del Virgilio Vaticano nella dipintura della Reggia del Re Latino, in cui abbiamo veduto affermarsi da Servio che il Poeta ha descritto il Palazzo di Augusto. In fatti si è ritrovato in questo sito del Palatino verso i saloni un frammento di grande co-Ionna di giallo antico, la misura del quale può dimostrare quelle appunto, che dall'antica pittura del codice vengono rappresentate, e pos-Tono

ciunt : si vero illi tribuere velimus pedes 90; habebit columnarum diametros uncias circiter 45, id est Romanos pedes 33. Prioris illius menfurae columna aliqua in Farnefianis hortis apparet ex Numidico marmore leucophaeo cum basi sua congruente, cumque aptis epistylii & zophori fragmentis, quae inventa funt in collis vertice ad domum illam, quam vocant il casino del giardino segreto: quo in loco, dum scribimus, adhuc ea solo jacent. Sed jam intelligi diximus, eas columnas, bases, at que epitylia ad maximam aliam januam pertinuisse l'iberianae Domus, quae ab Occidentis latere Capitolium spectabat, & unde patebat secreta via ex Augustorum aedibus in Velabrum declivis: ut ex Svetonio ostendimus in vita Othonis, superius laudato pag. 163. Ad haec, inventae ibidem columnae constant ex Numidico marmore cineraceo, eoque laevigato, itaque funt a striatis diversae, cujusmodi existimandum est illas fuisse, quae stabant ante primarium atrium Caesareae Domus: striatas namque exhibet Virgilianus Vaticanae Bibliothecae codex in depicta Latini Regia, cujus descriptione affirmat Servius, ut vidimus, Augusti Domum a Poëta indicari. Sane in hac parte collis ad majores aulas repertum est ingentis columnae fragmentum ex marmore flavo antiquo, cujus mensura earum ipsarum esse potest indicio, quas vetus in codice pictura ostendit, quasque Fff vide-

sono riscontrarsi nella diligente copia fattane in rame a taglio d'acqua forte dal celebre Pietro Santi Bartoli, allora che d'ordine del Cardinale de' Massimi ricopiò ed incise tutte quelle figure del suddetto Virgilio Vaticano: nella quale le colonne di quel vestibolo del Re Latino, che in verità è quello de'Cesari; si veggono scanalate. Abbiamo adunque ragione di argomentare, che all'ingresso principale del Palazzo di Augusto, ampliato da Tiberio e ri-Storato magnificamente da Domiziano, appartenessero 8 colonne di giallo antico di quella misura, di cui vedemmo ritrovato il frammento verso i saloni. La scanalatura dimostrava, che il diametro della colonna fosse piedi Romani 33 in circa : perciocchè ogni canale, o sia secondo i Latini ogni stria, aveva di larghezza once 4 di piede Inglese, ed il ripiano tra l'una e l'altra, o sia increspatura, once 11, in tutto once 5: quindi le 24 scanalature di tutto il giro del fuso della colonna davano alla circonferenza undici piedi Inglesi o Greci (ch'è il medesimo) i quali sono piedi Romani undici e mezzo, cioè a dire once 138 : da cui si deduce il diametro di piedi Romani 3: in circa, e tutta l'altezza del vivo o fuso della colonna essere intorno a 30 piedi Romani.

Le tre colonne rimaste in piedi nel Foro Romano presso la Chiesa di S. Maria Liberatrice, credute da molti Antiquarj essere state del

videre licet in aereo illarum ectypo a celebri Petro Sancte Bartolo aquae fortis ope diligenter elaborato, quo tempore justu Cardinalis de Maximis descripsit, atque in aere insculpsit eas omnes codicis illius figuras : qua in tabula columnae ejus vestibuli Latini Regis, quod est reapse Caesarum Augustorum vestibulum; striatae cernuntur. Jure igitur concludere licet, ad introitum primarium Domus Augustanae a Tiberio amplificatae ac magnifice a Domitiano instauratae 8 columnas pertinuisse ex flavo marmore antiquo, eius mensurae, quam indicat effossum ad magnas aulas fragmentum. Striata ejus lapidis forma ostendebat, pedum Romanorum circiter 3<sup>2</sup> fuisse columnae diametron. Canalis enim quilibet, seu stria, unciis 4 pedis Anglici, pars vero plana inter strias duas eminens unciam 1: lata erat, itaque utrumque fimul unciarum 5 ! latitudine continebatur : striis ergo 24 totum scapum circumeuntibus columnae ambitus efficiebatur undecim Anglicorum pedum, five Graecorum ( neque enim discrepant) qui aequiparantur Romanis pedibus undecim cum dimidio, idest unciis 138: unde consequitur, diametron ad pedibus Romanis 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, totam vero columnae altitudinem ad 30 pedibus constitisse.

Trium columnarum adhuc stantium in Romano Foro apud D. Mariae Liberatricis, quae multis rerum antiquarum Scriptoribus visae

funt

tempio di Giove Statore, e da altri appartenere al portico istesso, che girava intorno al Foro Romano; banno in ogni scanalatura (compreso il risalto della sua increspatura o plica) once 8, o poco meno, e la circonferenza riesce di piedi 15 Romani in circa, e'l diametro di piedi Romani 4<sup>2</sup>, e l'altezza di piedi 38 in circa. Sono quasi un quarto di loro altezza più grandi di quelle, che assegno da que's frammenti al vestibolo del Palazzo de' Cesari: ma sono di marmo Greco statuario, molto inferiore di pregio al giallo antico: di cui dimostrale nel

nostro vestibolo il frammento indicato.

Le colonne del Foro Transitorio, cominciato da Domiziano, poi compiuto da Nerva, da cui ritenne il nome, credute da Desgodetz di Marte Vendicatore, sono maggiori di quelle del Foro Romano: avendo le scanalature con la sua plica di once 9. Onde riescono per una nona parte di loro altezza maggiori delle descritte nel Foro di Roma. Ma queste ancora sono di marmo bianco Greco, nobile bensì nel suo genere, ma di pregio molto inferiore, come ognuno sa, al giallo antico: di cui riconosciamo ne' frammenti essere state quelle dell'ingresso principale al Palazzo de'Cefari, scelte di quel marmo, e di quella misura tanto considerabile. La qualità di esse e't valore del marmo le avrà fatte più avidamente asportare, e forse segare per farne altri lavori, nel modo che

funt fuisse olim templi Jovis Statoris, aliis vero ad ipsam porticum referendae Romano Foro circumdatam; earum, inquam, columnarum unaquaeque strix cum adhaerente stria uncias 8 aut paullo minus habet, earumdemque circumserentia pedes Romanos circiter 15, diametros vero pedes 4½, altitudo autem pedum est circiter 38. Illis igitur quarta fere suae longitudinis parte majores sunt, quas ex fragmentis colligo stetisse in Palatinae Domus vestibulo: at sunt ex Graeco marmore statuario, quod longe minori in pretio habetur prae slavo antiquo, ex quo constitisse, quae in vestibulo nostro suerunt, memoratum fragmentum docet.

Columnae Fori Transitorii a Domitiano inchoati, a Nerva, a quo & nomen accepit, abfoluti, quas Desgodetzius suisse putavit templi Martis Ultoris; majores funt ipfis Romani Fori columnis, canali quolibet cum adjecta stria 9 uncias obtinente. Itaque nona altitudinis fuae parte superant jam descriptas in Romano Foro positas. Sed & eae constant ex marmore Graeco albo, quod egregium quidem est per se se; fed, quod nemo ignorat, non comparandum flavo antiquo, de quo, cum fragmenta cernimus, intelligimus illas fuisse, quae primarium introitum fulciebant ad Domum Caesarum, ex eo lapidis genere electae, tamque ingenti menfura. Materiae praestantiam ac pretium credibile est in caussa fuisse, cur inde magis cupide

Ggg

abdu-

vediamo ancora oggidi pur troppo continuarsi un costume ingiurioso a pezzi cotanto singolari, quando in luogo di collocarli sani per adornamento di qualche sacro tempio o di qualche struttura pubblica, si lasciano cadere in mano degli scarpellini, per assortigliarli in incrostature ignobili, e convertirli in fatture di minor conto. Niente migliore fu la condizione delle due colonne di giallo antico situate all'ingresso del salone principale di questa Reggia: perciocchè furono ritrovate infrante in più pezzi, i quali riuniti formavano tutto il fuso della colonna. Ma noi proseguiamo la descrizion del vestibolo, incominciata con la pittura, che ne dà il codice del Virgilio Vaticano, la indicazione del Poeta e di Servio, la scoperta de frammenti e de vestigi, e la corrispondenza delle misure.

La forma adunque di quel vestibolo sia di un portico doppio di 8 colonne per ciascuna sua fila, scanalate, e di giallo antico, alte piedi Romani 30 in circa, d'ordine Corintio, con le sue basi, capitelli, cornici, e timpano proporzionato. Non è dissimile a questa facciata del vestibolo principale del Palazzo un altro vestibolo scoperto nel Luglio del corrente anno 1728 sulla linea istessa delle sale principali, più verso il Foro, nel braccio o ala del Palazzo proseguito da Tiberio e da Caligola: ove si veggono cavati e si cavano i

muri

abducerentur, fortasse etiam secarentur ad alia ex iis opera conficienda: quem fane injuriofum eximiis adeo reliquiis morem his quoque temporibus servari plus nimio cernimus, cum ea videlicet, potius quam integra ad ornatumalicujus vel templi vel publici operis collocentur, lapicidarum manibus dimittuntur, qui subtiliter viles in crustas secent, atque in opera ignobiliora convertant. Nihilo melius actum est cum columnis duabus ex flavo marmore antiquo, quae stabant ad ostium primariae harum Aedium basilicae: inventae sunt enim multas in partes diffractae, quibus fimul compositis totus columnae scapus reficiebatur. At nos descriptionem vestibuli persequamur, quam aufpicati fumus a pictura Virgiliani bibliothecae Vaticanae codicis, indiciifque a Virgilio & Servio factis, tum a fragmentis vestigiisque detectis, & mensurarum congruentia.

Formam igitur ejus vestibuli porticus duplex constituat, cujus utraque series 8 striatas columnas habeat ex slavo marmore antiquo, pedes Romanos circiter 30 altas, Corinthii ordinis, suis cum basibus, capitulis, coronis, ac tympano congruente. Non absimile est huic fronti primarii vestibuli hujusce Domus, vestibulum aliud mense Julio detectum anni hujus 1728 in eadem linea, in qua sunt majores aulae, propius Forum, in ea Palatinae Domus parte, quae per Tiberium & Caligulam suit adjecta:

muri di un vestibolo ornati di portico sostenuto da grandi colonne di giallo antico, molti frammenti delle quali si sono estratti con le cornici di marmo Greco salino delicatamente incise sullo stile dell'altre de' saloni, e col timpano corrispondente della istessa materia, e di lavoro egualmente sontuoso e perfetto: il quale vestibolo sorse apparteneva ad un tempio ivi situato per corrispondenza dell'altro eretto sulla istessa facciata nella parte fondata da Augusto, ad onore di Apolline detto Palatino, in memoria della vittoria Aziaca, onde Augusto riconobbe il suo Imperio.

Alzandosi adunque di questa forma e misura il portico del vestibolo per l'ingresso nell' atrio, quale dimostralo la figura del codice Vaticano nel luogo indicato da Virgilio e riconosciuto da Servio per immagine dell'ingresso nel Palazzo de Cesari; apriremo avanti allo stesso uno spazioso ripiano conveniente, e corrispondente a quel sito, per fermarvisi dopo la salita della scalinata la folla de clienti incamminati verso dell'atrio; e di quà e di là collocheremo due braccia di scale a cordonata, per le quali salir potessero i cavalli ancora ed i Cavalieri nelle pubbliche feste di cavalcate al sopraddetto Tempio di Apolline, e dovunque richiedesse il bisogno. Ritenendo in GH ed EF la consueta estensione di piedi 250

ubi detecti cernuntur detegunturque adhuc veflibuli parietes porticu ornati, ingentibus olim
columnis fuffulta ex marmore flavo antiquo,
quarum multa fragmenta exemta funt una cum
coronis ex Graeco marmore falino affabre fcalptis, atque illarum fimilibus, quae in aulis
funt, & congruo cum tympano ex eadem materia, opere item aeque fumtuofo ac perfecto.
Ejufmodi vestibulum fortasse adhaerebat templo ibi excitato, ut alteri responderet, quod
in eadem fronte Domus erectum suerat, ea in
parte, quam Augustus aediscaverat, dicatumque Apollini Palatino nuncupato, in monumentum Actiacae victoriae, quae Imperium
Augusto peperit.

Itaque hac forma hacque menfura porticu vestibuli stante ad introitum atrii, cujusmodi fuisse ostendit Vaticanus codex eo loco, quo describendo, ut interpretatus est Servius, typum introitus in Domum Palatinam Virgilius exhibuit; planam aream, eamque amplam ante ipsam porticum expandemus, & loco aptam, & post scalarum adscensum ad consistendum percommodam clientum turbae atrium petentium: tum hinc inde statuemus brachia singula & in iis scalas declives intercalaribus limbis distinctas, per quas vel equi equitesque sollemnibus diebus in publico equitatu adscendere potuerint ad praedictum Apollinis templum, & quocumque opus esset. Servata igitur in GH Hhh

del parallelogrammo ABGH, si alzino sopra il diametro GE di piedi 125 ed il suo corrispondente HF due muri semicircolari E OG, HAF, che insieme con gli altri interiori To e + Ω, curvati in mezzo cerchio da' medesimi centri, reggeranno le cordonate; e si avranno due strade larghe 30 piedi per ciascheduna col complesso de muri. Abbiamo il vestigio di questa curvatura oggidi ancora visibile sulla parete della Polveriera a canto all'atrio GI, in faccia all'ingresso laterale degli orti Farnesi dalla parte di S. Bastianello o S. Sebastiano in Pallara, come con nome corrotto si chiama, che il volgo traffe dall'antico: S. Sebastiani in Palatio. Al piano nobile, che sta a livello di quello de faloni AB elevato piedi 30 sopra quello dell'aja PIQT e del portico e vestibolo ILM; si potrà comodamente salire per queste cordonate ancora a cavallo: mentre non alzano che poco più di once 2 per ogni piede di quella strada spirale, che formano in quello spazio le istesse cordonate : il che si dimostra così. Il diametro GE del semicircolo maggiore è piedi 125. Le larghezze GI, E P sono piedi 30 per ciascheduna, e in ambedue 60; quindi il diametro del semicircolo minore or resta di piedi 65. Dunque il diametro del mezzo di questa strada, se fosse semicircolare sopra di un piano; sarebbe piedi 95, e darebbe per circonferenza del suo circolo

atque in EF mensura pedum 250 parallelogrammi ABGH, erigantur fupra diametron GE pedum 125 aliamque e regione positam HF femicirculares muri duo E O G, H A F, qui fimul cum aliis interioribus To, To, in hemicyclos item curvatis, ex iisdem centris descriptos, scalas fulcient; vias duas habebimus, quarum fingulae fimul cum muris 30 pedes latitudinis obtinebunt. Hujus curvaturae vestigium oculis nunc etiam patet in pariete Pulverariae ad latus atrii GI contra lateralem hortorum Farnesianorum introitum ex ea parte, qua templum situm est dictum di S. Bastianello seu S. Sebastiano in Pallara, ut vocatur corrupto nomine, quod ex antiquo vulgus effinxit S. Sebastiani in Palatio. Ad primarium solum, quod ad idem libramentum est cum solo aularum AB 30 pedibus supereminente planitiem areae ora & porticus ac vestibuli ILM; commodus erit per hasce scalas declives etiam equitanti adscensus: cum hae paullo plus unciis 2 exfurgant pro qualibet pedali parte spirae ejus ac viae, quam in eo spatio eaedem sternunt scalae : quod fic oftendimus. Diametros GE majoris hemicycli est pedum 125. Latitudines GT, E & sunt singulae pedum 30, simulque sumtae 60; itaque diametro minoris semicirculi or remanent pedes 65. Igitur diametros mediae hujus viae, si haec semicircularis esset in plano; habe-

colo piedi 298;, e per la metà di essa circonferenza piedi quafi 150. Ma perchè la strada della cordonata non è semicircolare, ma spirale; si allunga in proporzione della ipotenusa di un triangolo rettangolo, di cui un lato sia piedi 150 e l'altro piedi 30, quello estensione del semicircolo sottoposto al mezzo della cordonata nel piano, questo elevazione del termine, a cui si ascende in fine della istessa cordonata spirale sopra il piano, onde comincia. La Trigonometria fa vedere che la ipotenusa di quel triangolo sarebbe estesa piedi presso a 154. Tanti perciò ne darà la via spirale del mezzo della cordonata. Ripartendo l' ascesa di 30 piedi, che sono once 360, in 154; di lunghezza, toccano poco più di 2 once di ascesa per ogni piede di progresso per quella strada; onde non ha dubbio che sarà di salita comoda ancora per le cavalcate.

All'ingresso di queste cordonate io colloco due Archi trionfali: uno de'quali mi figuro che sia quello, che Augusto eresse ad onore del Padre suo Ottavio, collocandolo sul Palatino: sopra del quale racconta Plinio che dedicasse la celebre quadriga portata di Grecia, in cui dal famoso Scultore Lisia erano stati formati di un pezzo solo Apolline e Diana, come ho detto nel cap. 6 di quest'opera al foglio 94. Mi sono dato la libertà di collocarlo in questa parte del colle in vicinanza del Tempio di

Apol-

ret pedes 95, ejusque circulus contineretur ambitu pedum 298; & hujus dimidium fere 150. At quia declivium scalarum via non semicircularis est, sed in spiram inflexa; augetur secundum rationem hypotenusae trianguli rectanguli, cujus alterum latus sit pedum 150, alterum vero 30, illud ut mensura semicircularis lineae, quae mediae scalarum viae in plano subsit, hoc ut altitudo termini, ad quem per ipías curvas scalas adscenditur, supra imum solum, unde initium ducunt. Ex Trigonometria illud patet, hypotenusam ejus trianguli suturam pedum fere 154. Totidem proinde numerabuntur in linea viae in spiram flexae per medium scalarum exsurgente. Porro, si altitudinis termini ejus pedes 30, qui 360 uncias continent, partiamur in 154. longitudinis; paullo plus unciis 2 acclivitatis tribuitur singulis ejus viae pedibus; erit ergo procul dubio etiam equitantibus commoda.

Ad harum limen scalarum limbis intercalaribus distinctarum geminos ego statuo triumphales Arcus: quorum unum arbitror illum esse, quem in Palatio in honorem Octavii parentis Augustus posuit: supra quem tradidit Plinius dicatam ab eo memorabilem illam quadrigam ex Graecia advectam, in qua erant Dianae & Apollinis simulacra a celebri statuario Lysia ex unico marmore essista, ut diximus hujusce libri cap. 6 pag. 95. Arbitrio, inquam, seci, ut hunc

Apolline e della Via sacra; nella quale vediamo che a Tito e a molti Imperatori eresse dopo Archi di trionfo il Senato. Che se altri vuole stabilirlo in qualche altra parte del colle; non gliel contrasto. Intenda allora in quest' arco, che io vi disegno, un decoroso ingresso a quella salita: e dal centro di quell' ingresso stenda verso l'Arco di Tito il filo della loggia coperta a somiglianza di quelle del Vaticano, la quale fiancheggi da questa parte i gradi della scalinata ECDF: di cui ora dovremo parlare, acciocche vedasi con quale fondamento d'istorica autorità io l'abbia qui disegnata: siccome parmi di aver sin ora bastevolmente giustificato co'vestigi della curvatura degli archi nella Polveriera ancora visibili a canto all'atrio, questi ornamenti e membri, che ho collocati intorno al vestibolo.

Venghiamo adunque a proporre i fondamenti di autorità, onde io sentomi astretto a disporre avanti al vestibolo la Scalinata, che dal piano della Via sacra CD sotto l'Arco di Tito, conduce per la salita di 20 piedi di elevazione in 150 di progresso al piano dello stesso

vestibolo già descritto.

Che vi fossero gradi a salire in questa parte del Palazzo, ove era l'ingresso principale; oltre alla disposizione del colle, che li ricerca, ricavasi ancora da molte testimonianze degli antichi Scrittori, e specialmente da quelle di

Sve-

Arcum in hac parte collis locarem prope templum Apollinis & facram Viam, in qua videmus Tito multifque Imperatoribus triumphales deinde Arcus a Senatu fuisse erectos. Quod fi cuipiam lubeat in alia parte collis illum statuere; nihil repugno. Tunc autem intelligat in arcu hic a me delineato introitum praestari dignitatis plenum ad eum adscensum: tum a centro ejus introitus tectam porticum dirigat ad Arcum Titi earum instar, quae in Vaticano funt, quae ex hac parte adfistat gradibus scalarum ECDF: de quibus modo dicendum est. ut perspicuum fiat, quo historicae auctoritatis fundamento nixus hoc loci illas descripserim: quemadmodum fatis jam ex vestigiis curvaturae arcuum in Pulveraria juxta atrium nunc quoque apparentibus probata videtur mihi horum ornamentorum congruentia, harumque partium, quas circa vestibulum collocavi.

Accedamus igitur ad ea proferenda auctoritatis momenta, quorum vi adducor, ut ante vestibulum Scalas subjiciam, per quas a Via sacra CD sub Arcum Titi procurrente, intra acclivis spatii longitudinem 150 pedum, altitudine pedum 20 superata, ad libramentum descripti

jam vestibuli pervenitur.

In hac Palatii parte, in qua praecipuus patebat introitus, gradus ad fcandendum fuiffe; praeterquamquod collis difpositio id requirit, colligitur etiam ex compluribus Scriptorum ve-

terum

Svetonio e Dione, che riferisce il P. Donati nel luogo pur dianzi indicato, cioè al cap. 2 del lib. 3 della sua Roma. Svetonio in Nerone al cap. 8: processit ad excubitores .... proque Palatii gradibus Imperator confalutatus. Ed in Vitellio al cap. 15: statimque pro gradibus Palatii apud frequentes milites cedere se Imperio, quod invitus recepisset, professus. In ambidue questi luoghi io desidero che si rifletta, essere stati i gradi della salita del Palazzo a canto al Corpo di guardia (ad excubitores, apud frequentes milites ) il che compruova a maraviglia la pianta da noi rappresentata, ove a canto a questi gradi e scale restano i Corpi di guardia per la coorte di presidio del Palazzo, e per l'altre guardie del corpo del Principe: vedendosi tuttavia nell'orto tra la Chiesa di S. Sebastiano e quella di S. Bonaventura la struttura de muri per lo Quartiere, corrispondente a quella, che resta del Castro Pretorio in vicinanza della porta Pia, cioè attorniata di picciole arcate di portici per sostenere il cammino delle ronde e sentinelle, che sono quegli excubitores poco avanti nominati da Svetonio. La struttura del Castro Pretorio, oggidì vigna del Noviziato de' RR. PP. Gesuiti, in cui abbiamo veduto a' nostri giorni cavarsi i cannoni di piombo per li condotti d' acqua marcati con queste lettere: CASTRUM PRAETORIUM, i quali si conservano nel

terum testimoniis, ac praesertim Svetonii & Dionis a Patre Donato loco fupra indicato, idest cap. 2. lib. 3 Romae suae, allatis. Svetonius in Neronis vita cap. 8 ait: processit ad excubitores .... proque Palatii gradibus Imperator consalutatus. Tum in Vitellio cap. 15 : statimque pro gradibus Palatii apud frequentes milites cedere se Imperio, quod invitus recepisset, professus. Utroque in Auctoris loco animadverti hoc velim, fuisse gradus scalarum Palatii ad latus stationis militum (ad excubitores, apud frequentes milites) quod & mire confirmat ichnographiam a nobis exhibitam, in qua ad latus horum graduum atque scalarum sitae sunt stationes pro cohorte, quae praesidio erat Palatio, proque aliis vigilibus tuendo Principi destinatis: confpicitur enim hodie quoque in horto interjacente templa D. Sebastiani & D. Bonaventurae structura murorum pro statione similis structurae eorum, qui supersunt in Castro Praetorio ad portam Piam, hoc est circumsepta modicis porticuum arcubus, qui viam fustinerent lustrantium custodias & speculatorum, qui iidem funt atque excubitores illi a Svetonio nominati verbis nuper allatis. Structura Castri Praetorii, illic siti, ubi nunc vinea est Domus Tirocinii RR. PP. Societatis Jesu, in qua aetate nostra effodi vidimus plumbeas aquaeductuum fistulas his verbis inscriptas: CASTRUM PRAETO-RIUM, quae nunc fervantur in cimeliarchio Ikk Emin.

museo dell'Emin. Sig. Cardinale Alessandro Albani; pruova con la sua somiglianza che, siccome quello era il gran quartiere generale per tutte le truppe Pretoriane; così questo del colle Palatino nel sito segnato da me in questa pianta hh sosse il quartiere particolare per quella coorte, ch'era di guardia nell'atrio del Principe, che ivi ancora è contrasse-

gnato con le lettere GHKI.

Per la pruova del doversi qui situare i gradi della salita nell'ingresso del Palazzo, è considerabile ancora il luogo dell'Istorico Dione osfervato dal P. Donati, ove quegli nella vita di Trajano parlando di Plotina scrive, che nel primo entrare ch'ella fece in Palazzo pubblicamente come moglie dell'Imperatore, stando ancor sopra i gradini, rivoltasi al popolo, disse di entrarvitale, quale desiderava di uscirne. Uxor Plotina, cum primum ingrederetur in Palatium, effetque adhuc in gradibus (così traduce Guglielmo Xilandro le parole : от проτον ές το παλάτιον έσήα, έπι τες αναβαθμές ) converta ad multitudinem, talis, inquit, huc ingredior, qualem me exire cupio. La riflessione che si vuol fare, si è, che l'ingresso principale nel Palazzo, per cui certamente in quella occasione dobbiamo credere ch' entrasse Plotina portandosi accompagnata dal popolo solennemente ad abitare col marito divenuto Imperatore, non altrimenti da quello, che sopra vedemmo aver fatto

Emin. Cardinalis Alexandri Albani; ea, inquam, structura similitudine sua docet, quemadmodum ibi erant majora Praetorianarum omnium copiarum stativa; ita hic in Palatio, eaque in parte, quae litteris hb a me in hacce ichnographia designatur, peculiarem suisse stationem cohortis custodientis atrium Principis, cui litteras GHKI in eadem tabula circum-

scripfimus.

Ad oftendendum collocari hic debere gradus scalarum ad introitum Palatii adsurgentium, facit etiam locus Dionis a Patre Donato observatus, ubi Historicus ille in Trajani vita de Plotina loquens, ait ipsam primum ingredientem publica pompa Palatium tamquam Imperatoris uxorem; cum adhuc fuper gradus sisteret, ad populum conversam, talem se intrare dixisse, qualem exire se cupiebat. Uxor Plotina, cum primum ingrederetur in Palatium, effetque adhuc in gradibus ( ita vertit Guilielmus Xilander haec verba : ὅτε πρώτον ἐς τὸ παλάτιον ἐσιὰς, ἐπὶ τὰς avaβaβμές ) conversa ad multitudinem, talis, inquit, buc ingredior, qualem me exire cupio. Quod animadvertere hic debemus, illud est, introitum in Domum Palatinam primarium, qua profecto existimandum est id temporis Plotinam intrasse, dum pompa comitante populi, ad Aedes adsecuti Imperium conjugis, cum eodem mansura, pergeret, non secus ac Nero tunc, ut vidimus, fecerat, cum ornatu & pompa triumphafatto Nerone, quando in abito e pompa di trionfante si portò a dedicarvi le corone riportate di Grecia; sia stato da questa parte, che riguarda la Via sacra, tra la Chiesa de SS. Cosimo e Damiano (allora tempio di Roma) e quella di S. Maria Nuova, o sia di S. Francesca Romana, e che in quel sito del principale ingresso secondo Dione fossero gradi di una scalinata capace a contenere moltitudine di popolo, quali noi figuriamo nella proposta pianta segnati con lettere CDFE.

Oltre a queste autorità degl' Istorici di que' tempi abbiamo diverse leggi di Valentiniano e Valente registrate nel Codice Teodosiano al titolo XVII del libro XIV de annonis civicis & de pane gradili, le quali comandano che il pane dell'annona affegnato per le suddette liberalità si distribuisca pubblicamente sopra i gradini, onde banno preso il nome quegli alimenti pubblici di pane de' gradini, de pane gradili. Si studiano gl' Interpreti di determinare, quali e dove fossero que gradini destinati a fermarvisi e schierarvisi le varie classi della moltitudine a fine di ricevere ordinatamente quella distribuzione: ed alcuni di essi non ritrovandoli altrove, li ricercano ne' gradini dell' Anfiteatro Flavio o del Circo massimo. Ma per molte autorità prodotte da Pitisco nel suo Dizionario delle Antichità Romane, ove parla de pane gradili, vedesi che il

umphali fe contulit ad coronas dedicandas e Graecia latas; in hac parte fuisse, quae Viam facram respicit, inter templa duo, quorum aliud Divorum Cosmae & Damiani (tunc Romae templum) aliud D. Mariae Novae, seu D. Franciscae Romanae, atque in ea primarii introitus parte, verbis Dionis indicantibus, gradus fuisse scalarum aptarum capiendae frequentis populi multitudini, cujusmodi gradus nos litteris CDFE notatos in proposita figura exhibemus.

Praeter has Historicorum ejus temporis au-Ctoritates praesto sunt nobis etiam Valentiniani & Valentis leges aliquot in Codicem Theodosianum relatae libri XIV tit. XVII, in quo de annonis civicis & de pane gradili, quae leges jubent annonae panem iis largitionibus destinatum publice supra gradus distribui, unde publica illa alimenta nomen duxerunt panis graduum, de pane gradili. Torquentur meditando Interpretes, ut constituant, quinam & quo in loco illi gradus fuerint, fuper quos confistere lex jubebat locisque suis disponi populi classes, ut id munus ordine acciperent: eorumque nonnulli, cum alibi nusquam illos inveniant, cogitationem ad Flaviani Amphitheatri aut Circi maximi gradus convertunt. At ex multis testimoniis a Pitisco allatis in suo Antiquitatum Romanarum Lexico, ubi loquitur de pane gradili, palam fit, locum in hanc rem de-L11

il luogo assegnato a questa funzione vuol essere in vicinanza del Foro Romano. Or io non saprei assegnare altro sito più proporzionato e più comodo, nè più corrispondente a quelle descrizioni, di questo, che incontrasi salendo dal Foro e dalla Via sacra all'ingresso principale del Palazzo: ove ancora dimostrerò essere state prossime quelle sedi delle trenta Curie, che dovevano adunarsi per dare il suffragio in occasione de comizi, che furono detti curiati, da che Romolo tante ne formò scegliendone dieci per ciascheduna delle tre prime Tribù, nelle quali riparti i Cittadini. Di queste Curie e suoi seggi essere stato il sito a canto al quartiere delle coorti poste di guardia sul Palatino, lo farò vedere tra poco, spedito che sia dal ripartire alle scalinate lo spazio e la salita.

Se vogliamo distribuire a questi gradi le misure del sito per salire comodamente, e conservare per tutto lodevole proporzione; ristetteremo in prima quanto sia il declivo da sormontarsi con la salita, e quanto lo spazio del terreno per andarlo dolcemente guadagnando. Il piano del pavimento delli tre saloni e dell'atrio superiore serbano uno stesso livello con l'architrave della moderna facciata di S. Francesca Romana, la quale nelle stampe di Architettura diligentemente formate con la sua scala, ed impresse dal Rossi, dimostra che so-

stinatum, esse debere proximum Romano Foro. Mihi porro cogitanti locus nullus objicitur neque convenientior, neque commodior, neque cui descriptiones illae magis aptentur, hoc uno, qui occurrit adscendentibus a Foro & Via facra ad primarium Palatinae Domus introitum: cui etiam proximas fuisse ostendam sedes illas triginta Curiarum, quae convenire debebant ad suffragia ineunda tempore comitiorum, quae curiata vocabantur, postquam eum Curiarum numerum constituit Romulus, decem illarum eligens e fingulis primis Tribubus, in quas cives initio distribuit, quae tres suere. Harum Curiarum sedes mox ostendam fuisse prope stativa cohortium in monte Palatino ad custodiam posita, postquam scalarum acclive spatium in partes aptas digessero.

Si gradibus iis ita partiri volumus loci menfuras, ut commodus fit adscensus, & justa ubique proportio servetur; animadvertere prius oportet quanta sit altitudo acclivi hoc itinere superanda, quantumque subsit eidem viae spatium soli, ut sensim ad eam perveniatur. Trium aularum atriique superioris pavimenta altitudine aequantur epistylio novi prospectus templi D. Franciscae Romanae; prospectus autem ille in aedisciorum ectypis diligenter essormatis, linea indicante dimensiones adjecta, atque editis a Rubeo, ostendit illud epistylium palmorum 68 Architectonicorum altitudine superemi-

pra il piano del Foro Boario, o sia Campo Vaccino, si solleva quell'architrave 68 palmi di Architetto, che rispondono a 50 piedi Romani in circa. Di questa elevazione 30 piedi già sono stati assegnati alla salita delle scale semicircolari e spirali a cordonata, che abbracciano dall' una e dall' altra parte lo spazio avanti al vestibolo GOEFAH. Restano adunque 20 piedi di salita a distribuirsi per li gradini della scalinata, pe' quali noi abbiamo da E in Cil sito di 150 piedi del parallelogrammo ECDF. Se ad ogni gradino vogliamo afsegnare un piede e mezzo di largo e 4 once solamente di elevazione; avremo a formare 60 gradini, che occuperanno il sito di 90 piedi: e resteranno altri 60 piedi per tramezzarvi a luoghi a luoghi con più ripiani la scalinata. Facciasi per ogni dieci gradini, che occupano 15 piedi, un ripiano di piedi 12. Sei decine di gradini, ognuna di esse di piedi 15, tramezzate da s ripiani, ognuno di piedi 12, fanno tutta la estensione EC di piedi 150, la quale era stata assegnata nel parallelogrammo ABDC per ripartimento alla scalinata, dall'Arco di Tito allo spazio avanti al vestibolo nel sito ECDF. E se taluno vuole accrescere l'altezza d'ogni gradino, quale suol essere degli antichi; tanto minor numero di gradini basterà per la salita di 20 piedi, e più ampio restera lo spazio degl'interposti ripiani.

pereminere planitiem Fori Boarii, nunc Campo Vaccino, qui circiter 50 Romanis pedibus pares funt. Hujusce altitudinis pedes 30 jam tribuimus acclivitati scalarum semicircularium convolutarumque in spiram atque intercalaribus marginibus distinctarum, quae hinc inde claudunt aream ante vestibulum sitam GOEF Aн. Reliqui sunt igitur 20 altitudinis pedes, qui tribuantur in gradus scalarum : ac pro his habetur ab E in Č spatium 150 pedes longum parallelogrammi ECDF. Si gradibus fingulis pedem unum cum dimidio latitudinis adfignaverimus, altitudinis vero uncias dumtaxat 4; gradus 60 efformabimus, qui spatium pedum 90 occupabunt; tum alii remanebunt pedes 60 distribuendi planis areis pluribus passim intercalatis. Post decadem quamque graduum pedes 15 occupantem area pedum 12 interponatur. Sex decades graduum, quarum unaquaeque habeat pedes 15, & quas 5 interjaceant areae pedum 12; totam obtinebunt longitudinem EC pedum 150, quae in nostra partitione parallelogrammi ABDC scalis obtigerat Arcum Titi inter & amplam aream, quae prae vestibulo patet, in ECDF. Quod si velit quis augere gradus cujusque altitudinem, quod antiquitus soliti fuerint altiores fieri; eo minore numero graduum opus erit ad 20 pedum adscensum, & interjacentium arearum fpatia eo erunt ampliora.

Mmm

Di quà e di là resta fiancheggiata la scalinata da Portici o Logge, a fine di passarvi in tempo di pioggia, o salirvi al coperto per ischivare il Sole, nel modo istesso, che vediamo praticato a' lati della scalinata della Basilica Vaticana. Molto numerosi erano i portici del Palazzo e di molta ampiezza: e basta a farne fede rammemorare quel solo, che nella sua sterminata aggiunta fece Nerone a tre ordini, da Svetonio al cap. 31 della sua vita chiamato milliario: il qual nome, per quanto in varj sensi preso sia dagli Scrittori qui grandemente discordi; presso tutti certamente significa una stupenda estensione. Tanta laxitas, dice lo Storico, ut porticus triplices milliarias haberet. Il qual portico diroccato da successori, credesi che somministrasse con le sue pietre o travertini molta materia all'Anfiteatro di Tito. Per la qual cosa non dobbiamo andare scarsi nel costruire portici dentro il Palazzo de' Cesari, ovunque li richieda il bisogno e'l decoro di una si sontuosa e magnifica abitazione.

Parmi di avere giustificato abbastanza, e co' riscontri de' muri antichi e con le testimonianze degli Scrittori di quelle età, la distribuzione delli tre ripartimenti dello spazio parallelogrammo tra la Via sacra e i saloni oggidi scoperti, dando il primo alla scalinata, che dalla Via sacra introduce al vestibolo del Palazzo, e dividendo il secondo per metà al vesti-

Scalis autem adstant utrimque Porticus, quibus protegerentur adscendentes ab imbribus Solisque radiis, quo pacto adjectas videmus porticus ad latera scalarum Basilicae Vaticanae. Complures fuere Palatii porticus, eaeque peramplae : cujus rei ad fidem faciendam fatis est unam illam commemorare, quae a Nerone in immensa illa, quam addidit, parte tribus ordinibus constans erecta fuit, quam in ejus vita cap. 31 milliariam Svetonius appellat : quod fane nomen, quantumlibet varias apud dislidentes hic vehementer Scriptores interpretationes fortitum; miram apud omnes spatii indicat magnitudinem. Tanta laxitas, ait Historicus ille, ut porticus triplices milliarias haberer. Quae porticus a successoribus diruta lapidibus fuis Tiburtinis multam Amphitheatro Titi materiam creditur suppeditasse. Quamobrem nobis esse non licet parcis in statuendis in Domo Caesarea porticibus, ubicumque iis opus sit, easque tanto sumtu ac magnificentia exstructi aedificii decens forma requirat.

Satis jam mihi videor, & veterum murorum indicationibus & scriptorum testimoniis, qui temporibus illis floruerunt, comprobasse triplicem partitionem parallelogrammi spatii, quod a Via sacra ad magnas aulas modo detectas interest, partem priorem scalis tribuendo, quae a Via sacra iter praebent ad vestibulum Palatinum, alterius dimidium ipsi vestibulo dimidi.

stibolo e per l'altra metà all'atrio, ed assegnando il terzo interamente al cortile. Diciamo ora degli ornamenti di questi membri.

Sul cominciare del primo ripartimento, ch' è quello della Scalinata, ritruovasi a mano sinistra l'Arco di Tito, grande ornamento di un tanto ingresso. Mi figuro che a quello corrispondesse dall'altra parte, cioè a mano diritta di colui, che ascende la scalinata, qualche altra fabbrica somigliante : e più proporzionata alcuna io non saprei assegnare, che un di que' molti Archi di Domiziano fratello di Tito, e successore nell'Imperio, erettigli dal Senato, i quali poi dopo la di lui morte furono tutti gettati a terra in odio della di lui aborrita memoria: siccome leggiamo appresso Dione nella vita di Nerva, ove parla di Domiziano. Fuere quoque arcus triumphales, quos ei plurimos fecerant, disturbati. Avendo io stabilito pur dianzi di rappresentare il Palazzo de' Cesari, quale si vide in tempo di Domiziano; non mi pare che si possa meglio accompagnare l'Arco di Tito posto a piè della scalinata, quanto si accompagna con l'Arco, che le medaglie di Domiziano ci mostrano ornato di due quadrighe tirate da elefanti.

umque aliud atrio, totam denique tertiam cavaedio. Nunc de harum partium ornamentis dicamus.

Prioris partis initio, quae Scalis in hac partitione obtigit, ad finistram sistit se Arcus Titi, eximium tanti introitus ornamentum. Simile huic aedificium in adversa parte, quae ad dexteramest adscendentibus, stetisse cogito: loco autem illi nullum convenientius esse putaverim, quam unum aliquem ex multis illis Arcubus Domitiani Titi fratris atque in Imperio successoris, ab Senatu eidem positis, qui deinde post ejus mortem diruti omnes fuerunt, odio videlicet in detestabilem illius memoriam: ut apud Dionem legimus in vita Nervae de Domitiano loquentem. Fuere quoque arcus triumphales, quos ei plurimos fecerant, disturbati. Cum autem propositum mihi superius fit Domum Caefarum exhibere, cujusmodi Domitiani tempore cernebatur; non videtur mihi Arcus Titi ad imum scalarum constitutus cum alio ullo melius posse componi, quam cum Arcu illo, quem Domitiani nummi exhibent duabus quadrigis ornatum, trahentibus elephantis.

In summo scalarum majorum, ubi area est prop, instar magnificae cujusdam plateae ante vestibulum stratae, sub initium scalarum intercalaribus marginibus distinctarum, quae ad laevam eriguntur; locum dedimus Arcui, quem

Nnn Au

suo Ottavio, mentovato da Plinio, che afferma esfervi stata collocata sopra la celebre quadriga di Apolline e Diana, scolpita da Lisia: In magna auctoritate habitum Lyfiae opus, quod in Palatio super Arcum Divus Augustus honori Octavii patris fui dicavit in aedicula columnis adornata: id est quadriga currusque, & Apollo ac Diana ex uno lapide. Plin. lib. 36, cap. 4. In corrispondenza di questo può sul principio della cordonata destra alzarfi uno di quegli Archi, che scrivono gl' Istorici effere stari dedicati in Roma ad onore di Germanico figlio del fratel di Tiberio, e di Druso figlio dell'istesso Tiberio. Tra gli onori accordati alla memoria di Germanico numera Tacito nel 2 degli Annali num. 83, tre Archi di trionfo eretti, l'uno in Roma, il secondo alla ripa del Reno, ed il terzo in Siria sopra del monte Amano: Narra ancora nel 4 degli stessi Annali num. 9, effere stato decretato altrettanto in onore di Druso figliuolo di Tiberio, quando mori, anzi con qualche aggiunta, non già per merito, quale fu di Germanico, ma per adulazione al padre Tiberio. Memoriae Drusi eadem, quae in Germanicum, decernuntur, plerisque additis, ut ferme amat posterior adulatio. Abbiamo l'autentico documento di questi onori dal Senato fatti a quel Druso, in un frammento di tavola antica di bronzo confervata nel museo dell' Eccellentissima Casa Borghele,

Augustus Octavio parenti suo posuit, de quo Plinius meminit, aitque impositam illi suisfe quadrigam celebrem Apollinis & Dianae a Lysia scalptam. In magna auctoritate habitum Lysiae opus, quad in Palatio super Arcum Divus Augustus bonori Octavii patris sui dicavit in aedicula columnis adornata: id est quadriga currusque, & Apollo ac Diana ex uno lapide. Plin. lib. 36, cap. 5. E regione huic respondens ad initium scalarum ad dexteram politarum statui Arcus aliquis ex illis potest, quos Historici in honorem Germanici silii fratris Tiberii, & Drusi ejusdem Tiberii filii dicatos in Urbe fuisse scripserunt. Inter honores sane Germanici memoriae tributos Tacitus Annalium libro 2, num. 83 enumerat Arcus triumphales tres, primum Romae positum, alterum apud Rheni ripam, tertium in monte Syriae Amano. Scribit etiam libro eorumdem Annalium 4, num. 9, fimiles honores Druso Tiberii filio fuisse decretos, postquam decessit, atque adeo & his cumulatiores, non quidem ob merita, ut Germanico, sed adulatione in patrem Tiberium. Memoriae Drust eadem, quae in Germanicum, decernuntur, plerifque additis, ut ferme amat posterior adulatio. Authenticum epigramma certo docens de ejulmodi honoribus a Senatu in Drusum illum collatis habemus adhuc in fragmento antiquae aereae tabulae, quae servatur in cimeliarchio amplissighese, ove tra gli altri decreti per onorarlo leggesi essergli stato consecrato alcun monumento nel Lupercale.

EQVESTRIS QVOQVE O--LEM DOLOREM PVB--NENDI PLVRIMOS ET--DRVSI CAESARIS CONSE--CAESARIS IN LVPERCALI---

Essere stato il Lupercale sul colle Palatino, è cosa certa per testimonianza di Pub. Vittore: il quale nella decima Regione, ch'è il Palatino, descrive tra l'altre fabbriche le seguenti:

Victoria Germaniciana,

Lupercal. Il Nardini studiosamente ricerca, e determina per molte ragioni il sito più preciso del Lupercale con queste parole nel lib. 6, cap. 12: Era nella regione decima vicino al Fico Ruminale ed al Comizio, che furono della ottava, e vicino al Vulcanale, che fu della quarta: dunque di necessità sull'angolo del Palatino a lato di S. Maria Liberatrice. Così il Nardini. In questo luogo appunto resta il sito da me segnato sopra la scalinata del Palazzo per collocare un Arco o altra simile memoria a Druso figliuolo di Tiberio, la quale possa dirsi IN LUPERCALI. E non guari discosta resterà ancora quella Victoria Germaniciana ivi indicata da Vittore, se vogliamo riporvi qualche struttura in onore di Germanico: essendosi estratmorum Burghesiorum, in quo inter alia ad decus ipsius decreta etiam monumentum ei quoddam in Lupercali dicatum suisse legitur.

EQVESTRIS QVOQVE O--LEM DOLOREM PVB--NENDI PLVRIMOS ET--DRVSI CAESARIS CONSE---CAESARIS IN LVPERCALI---

Lupercal vero in Palatino monte exstitisse a certum est testimonio Publii Victoris, a quo in decima Regione, quae Palatium est, alia inter aedificia haec recensentur:

Victoria Germaniciana,

Lupercal.

Nardinus studiose perquirit, multisque determinat argumentis locum certiorem Lupercalis lib.6, cap. 12: Erat (fic reddimus) in regione decima apud Ficum Ruminalem & Comitium, quae in octava, & prope Vulcanale; quod in quarta fuit regione: ergo in angulo Palatii ad latus templi D. Mariae Liberatricis. Ita Nardinus. Hoc ipso in loco est pars a me defignata fupra Palatii scalas ad Arcum collocandum aut aliud ejusmodi monumentum Druso Tiberii filio, quod IN LUPERCA-LI positum dici possit. Prope etiam ab eodem aberit Victoria illa Germaniciana, quam Victor in ea regione proxime Lupercal statuit, si aedificium ibi aliquod in honorem Germanici collocetur: cum hisce postremis Ooo annis

ti in questi anni su quella parte del colle Palatino alcuni frammenti di marmi incisi con lettere, che si riferivano a qualche ara o tempietto alla Vittoria dedicato in quel luogo (viCtORIA) ed un fregio di marmo scolpito con memoria di Augusto : cAES. DIVI. F, a canto al quale si videro ancora i pezzi di colonne, le quali dovevano sostenere l'architrave sottoposto a quel fregio, ed insieme scavato essendosi un frammento d'altra inscrizione più antica in travertino, che nelle poche lettere rimaste in quel pezzo dava indicio essere stato quello alzato in onore della Vittoria sino da'tempi della Repubblica, atteso che non col dittongo AE, ma era scolpito con l'AI in questa forma:

victORIAI
---marCIVS C.F
pR. S. C. DD

Denominavasi ancora questa parte del Palatino contigua al Lupercale Clivus Victoriae.
Onde i pezzi quinci estratti compruovano che
sì nel tempo della Repubblica come in quello
de Cesari, sossero in quel luogo prossimo al
Lupercale alzati e dedicati più monumenti allo stesso Nume della Vittoria, che denominò
tutto il Clivo, parte del colle Palatino. Perciò non disdirebbe che, siccome a sinistra dell'
atrio del Palazzo ponghiamo l'Arco exetto da
Au-

annis in ea parte Palatini collis tellure defofsa, fragmenta quaedam educta fuerint marmorum litteris confignatorum indicantibus aram aliquam aut sacellum ibi Victoriae dicatum (viCtORIA) & marmoreus praeterea zophorus in memoriam Augusti inscriptus: cAES. DIVI.F, juxta quem inventa etiam fuere fragmenta columnarum, quae sustinuisse videntur epistylium zophoro illi suppositum, simulque fragmentum Tiburtini marmoris effoffum fuerit, in eoque pars epigrammatis alius antiquioris, quod litteris paucis reliquis docebat, in honorem Victoriae collocatum fuisse lapidem jam inde a Reipublicae temporibus, utpote in quo non diphthongus AE, sed AI exarata erat hunc in modum:

victORIAI
---marGIVS C.F
pR. S. C. DD

Clivus etiam Victoriae dicebatur haec Palatii pars cum Lupercali continens. Itaque eruta hinc fragmenta satis ostendunt, tum Reipublicae cum Caesarum tempore, eo loci proximae Lupercal plura monumenta erecta & dicata suisse eidem Victoriae Numini, quae Palatii parti, hoc est toti Clivo, nomen secit. Ideo nihil rationi absonum sieret, si, quemadmodum nos ad sinistrum latus atrii Arcum statuimus ab Augusto dicatum parenti suo in via, quae

Augusto in onore del padre sulla via; che conduceva al tempio d'Apolline; così a destra dell'istesso atrio un monumento pari si ergesse per alcuno de parenti suoi e di Tiberio sulla via, che conduceva al Clivo della Vittoria. Ma pensi ognuno di ornare questa parte a suo modo. Io qui non affermo effervi stato sicuramente l'uno e l'altro Arco. Dico solamente che per accompagnare a piè della scalinata quello di Tito, non saprei immaginarmi in tempo di Domiziano struttura più accomodata a quel sito che uno degli Archi innalzati a suo onore, e che due Archi eretti ad altri personaggi della Casa di Augusto, e indicati dagli Scrittori sul Palatino, e nel Lupercale, posti nella sommità della medesima scalinata, corrispondono più d'ogni altra struttura alla decorazione di questo ingresso.

quae ad Apollinis templum ducebat; ita ad latus dexterum par monumentum collocaretur alicui ex propinquis illius ac Tiberii in ea via, qua ad Clivum Victoriae ibatur. Sed de parte hac ornanda arbitratu quisque suo cogitet ac decernat. Haud ego id adfevero, hic loci utrumque Arcum certo fuisse. Unum dico, quod respondeat Arcui Titi ad imum scalarum stanti, nullum occurrere mihi cogitanti aedificium, quod quidem Domitiani tempore exstiterit, magis illi aptum loco quam unum aliquem ex Arcubus nomini ipsius dicatis, duosque alios Arcus in honorem aliorum ex Augusti gente virorum positos, quos etiam suisse in Palatio atque in Lupercali Scriptores memorant; si supra easdem scalas hinc inde consistant; huic ornando ac decorando ingressus primarii loco melius aptiusque alio quovis opere convenire.

## CAPITOLO OTTAVO.

Elevazione o Proffilo delle parti del Palazzo, delle quali si è parlato e si è data la pianta nel Capitolo precedente, cioè della Scalinata, Vestibolo, Atrio, e Cortile.

Ffinechè meglio s'intenda la disposizione e simmetria di quelle parti del Palazzo de' Cesari così ristorato ed ornato da Domiziano, delle quali si è data la Pianta e giustificato il sito nel Capitolo precedente; parmi espediente di aggiungere di quelle ancora lo Spaccato, o sia Proffilo, ed Elevazione. Non è difficile il ricavarlo, se si considerano attentamente le muraglie rimaste in piedi dell'atrio superiore, e gli appoggi della indicata scala a cordonata, e la figura del vestibolo ricavata dal Virgilio Vaticano, e i ripiani corrispondenti tanto al basso del cortile quanto al nobile de faloni, e gli ornamenti, e le misure de'pezzi di Architettura per tutto estratti, e le altre cose, che in pruova della Pianta abbiamo sin qui descritte.

Tav. Presento adunque in due fogli esteso il prosfilo di questi membri del Palazzo dal primo accostarsi ad entrare dal piano dell'Arco di Tito e della Via sacra a salire per la scalinata maggiore all'altro piano del vestibolo, sopra quello della Via sacra elevato tra 20 e 25 piedi Romani, e quinci camminare per tutto il piano inferiore dell'atrio e del cortile si-

## CAPUT OCTAVUM.

Orthographia sive Sectio partium Palatinae Domus, de quibus egimus, & quarum Ichnographiam exhibuimus superiori capite, idest Scalarum, Vestibuli, Atrii, & Cavi aedium.

T melius intelligatur dispositio ac symmetria partium illarum Domus Palatinae ita refectae ornataeque per Domitianum, quarum Ichnographiam protulimus, & quibus locum a nobis rite adfignatum probavimus fuperiori capite; utile videtur mihi earum quoque Sectionem objicere, & Orthographiam exhibere. Haec conjicere non difficile fuerit, si attente conspiciantur adhuc stantes superioris atrii parietes, & fulcra scalarum marginibus distinctarum, & figura vestibuli, quam accepimus ex Vaticano Virgilii codice, & areae, tam quae imo Cavaedio, quam quae Aularum pavimento primario exaequatae funt, & ornamenta, & fragmentorum undique eductorum menfurae, & reliqua omnia, quae ad Ichnographiam comprobandam hucusque descripsimus.

Tabula igitur una junctis duobus chartae fo-· liis inferipta hasce ejus Domus partes omnes secundum longitudinem sectas ostendo ab aditus adscensusque initio, quem scalae majores praebebant ex planitie, in qua Arcus Titi & Via sacra, ad aliam vestibuli planitiem Via facra superiorem altitudine intra 20 & 25 pedum Romanorum mensuras contenta, unde progredi

por-

no a ritrovare nel medesimo livello del pian terreno quella stanza circondata al di dietro da un Corridojo semicircolare dipinto a grottesco, e sottoposto a quello de tre saloni principali, ch'è verso Ponente, segnato nella tavola 8 con li numeri 35, 38, 53, 51 : di cui si parlò sopra nel Capitolo sesto. Per lo qual corridojo a pian terreno comunicavasi col cortile de' Ba-gni della Casa Tiberiana, segnato in quel medesimo foglio della tavola predetta co' numeri 99, 100 : siccome vedremo nel descrivere que Bagni, che si farà nel Capitolo 10. Nè solamente a quel cortile de Bagni dentro la Cala Tiberiana introduceva il corridojo indicato; ma a tutti gli altri cortili, anche del Palazzo di Augusto, guidava la stessa comunicazione per arcate innumerabili di portici sotterranei, che si scorgono per tutto il colle, e dimostrano, un piano istesso regolarmente livellato continuare per tutti que cortili, che si corrispondono nell'una e nell'altra Casa, di Augusto e di Tiberio, da periti Architetti ridotte a formare due braccia eguali di uno stesso Palazzo. Onde potevasi da ogni parte e per qualunque cortile portare alle officine degli Artefici ed Ufficiali di Palazzo e a quelle de' Liberti e de Servi, quanto occorreva, senza ingombrare il piano nobile de saloni, del pari esteso ad uno stesso livello col rimanente dell' edificio destinato alla dimora de Principi, e all

porro licebat toto inferiori atrii & cavi aedium folo, usque eo dum ea pari solo insistens aedis occurreret, cujus posticam partem ambulacrum semicirculare ambiebat depictum operibus topiariis, ex tribus primariis aulis illi suppositum, quae Occidentem respicit, & in tabula 8 signatur numeris 35, 38, 53, 51 : de qua cap. 6 diximus. Quo ex ambulacro in imo folo introitus patebat ad cavaedium illud Balneorum Domui Tiberianae inclusum, & numeris 99, 100 in eadem tabula designatum: uti videbimus, ubi eadem balnea describentur cap. 10. Neque ad illud tantum Balneorum cavaedium in Tiberiana Domo exfiftens ex ambulacro illo aditus aperiebatur; verum & ad reliqua cavaedia omnia, Augustanae etiam Domus, erant indidem viae sub innumeris porticuum subterranearum fornicibus, qui toto colle conspiciuntur, ostenduntque, aequabile ubique solum per omnia cavaedia excurrere, quae sibi invicem respondent in utraque Domo, Augusti & Tiberii, per callidos Architectos sic concinnatis, ut unius ejusdemque Domus duas aequales alas formarent. Quare ex omni parte & per cavaedia quaelibet ita comportare ad officinas Artificum ministrorumque aulicorum, libertorumque & servorum licebat, quaecumque opus essent; ut vacuum expeditumque primarium aularum pavimentum relinqueretur, quod aequabiliter procurrebat, par reliquarum Qqq

all'uso delle solenni funzioni. L'aspetto della figura basterà a dimostrarlo distintamente: esfendosi formata la proporzione di questo disegno della elevazione il doppio maggiore di quella della pianta, come può riconoscersi nelle misure della scala insieme paragonate: il che si è fatto, acciocchè l'ampiezza della figura renda più evidente all'occhio la forma dell'

edificio in ognuna delle sue parti.

S'intenderà parimente dal solo ristettere sul disegno, in quale guisa dal piano terreno dell'atrio e del vestibolo e dell'aja, che a questo sta avanti, entrando sotto l'Arco, che ci figuriamo di Ottavio, salivasi per le scale spirali a cordonata sino al piano nobile della parte superiore dell'atrio, da cui poscia per le Logge, o sia secondo ordine de portici del cortile, si progrediva all'ingresso delli tre saloni: de quali il presente prossilo della tavola decima rappresenta il principale situato nel mezzo, e già spiegato nel Capitolo 3 con le sigure a parte, che ivi si riportarono, e della pianta e degli ornamenti, in più fogli d'ampia misura.

Non sembrami necessario l'aggiungere il proffilo della stanza e del corridojo scoperto sotto quel salone, che sta a fianco del maggiore a Ponente, per cui passavasi dal cortile principale a quello de Bagni; perciocchè non si è conosciuto che v'abbia struttura corrispondente sotto l'altro delli tre saloni posto a Levante aedificii partium folo, quae destinatae erant stationi Principum & dierum sollemnium celebritati. Id satis clare docebit ipse figurae adspectus: cum in hac orthographiae tabula mensurarum ratio servata sit ejus dupla, quam ichnographia prae se sert, ut videre licet utrisque scalarum dimensionibus inter se comparatis: quod eo praestitimus, ut juvante iconis amplitudine, magis perspicua in unaquaque partium, aedificii sorma oculis objiceretur.

Illud etiam intelligetur in tabulam tantummodo reflexis oculis, quo pacto ex atrii & vestibuli & huic subjectae areae planitie succedendo
Arcui, quem ponimus suisse Octavii, per scalas
cochlides marginibus distinctas ad solum usque
primarium superioris partis atrii adscendebant,
a quo deinde per ambulacra, seu porticuum cavaedii secundum ordinem, progrediebantur ad
introitum trium aularum: ex quibus sectio in
decima hac tabula primariam exhibet & medianam, quae cap. 5 exposita est peculiaribus siguris adhibitis, cum ichnographiae, tum ornamentorum, quas ibidem protulimus pluribus
tabulis, iisque amplis insculptas.

Haud necessarium videtur sectionem addere aedis & ambulacri detecti sub magna aula medianae ad Occidentem contigua, per quod a primario cavaedio transitus ad cavaedium Balneorum patebat; neque enim, quod compertum sit, alia subest respondens illi structura sub tra quel di mezzo e'l giardino. Anzi de' due suddetti saloni laterali riescono alquanto diverse le misure e le forme, quali ponno riconoscersi dalla pianta. Un solo disegno adunque non poteva rappresentarli ambedue nell'alzato. Basterà perciò descrivere esse due Sale laterali con pochi periodi, affinchè ognuno possa anche di queste figurarsi la elevazione, e indagare l'uso, a cui dovevano essere destinate.

Il Salone Occidentale delli tre scoperti, segnato nella predetta tavola della pianta co numeri 35, 38, 53, 51, mostrava in faccia del suo ingresso 36, 37 una tribuna, o sia emiciclo, 52: dietro al quale girava il corridojo 51, 53: e dietro a questo da un muro tirato a linea retta veniva formato un altro passaggio, che dirittamente portava dal sondo del salone principale 32, 47 agli appartamenti della Casa Tiberiana 50, 60 e c. nel piano nobile.

La disposizione della suddetta tribuna 52 fa credere che abbia potuto servire questa sala per alcun Tribunale, o Consiglio o altra adunanza, ove dovesse collocarsi il seggio del Principe o del Presidente, attorniato da Consultori e Colleghi. Vitruvio nel 6 libro al cap. 8 prescrive agli Architetti che non pure nel Palazzo del Sovrano, ma eziandio nelle case de Nobili principali si debbano costruire vestiboli Regali, atri sublimi e maestosi, e

altera ex tribus majoribus aulis, inter medianam & hortos ad Orientem sita. Quin earumdem hinc inde maximae adstantium aularum est quaedam mensurarum ac formarum diversitas, qualem ex ichnographia licet agnoscere. Una igitur eademque tabula non poterat utramque stantem repraesentare. Itaque satis suerit duas illas a lateribus primariae positas Aulas brevi oratione describere, ut quilibet earum quoque orthographiam animo concipere possit, & quibus destinatae suerint usibus indagare.

Quae ad Occidentem vergit ex tribus magnis Aulis detectis, quam in proposita ichnographiae tabula designavimus numeris 35, 38, 53, 51; e regione ostio 36, 37 exedram objiciebat, seu hemicyclum, 52: quem a tergo circumstabat ambulacrum 51, 53: & post hoc pariete rectam lineam insistente locus alius secludebatur, per quem ab extremo primariae aulae 32, 47 ad penetralia Tiberianae Domus 50, 60, cet.

in primario folo recta patebat via.

Ejus hemicycli 52 forma illud innuit, aulam hanc juri pro tribunali dicendo ufui fuisse, aut consiliis agitandis, aut aliis habendis conventibus, in quibus locanda esset Principis sedes aut Praesidis, cui Consiliarii aut Collegae adsiderent. Vitruvius lib. 6 cap. 8 Architectos jubet, non modo in Principis, sed & in Civium primariorum domibus, construere vestibula Regalia, atria alta ac majestate insignia, & amplis-

cortili amplissimi cinti da colonnati. Nobilibus vero, qui honores magistratusque gerendo praestare debent officia civibus; facienda sunt vestibula regalia, alta atria, & peristylia amplissima. E di più aggiunge: bibliothecas, pinacothecas, basilicas, non dissimili modo quam publicorum operum magnificentia, comparatas. E rende di ciò la ragione, perchè in cafa di Personaggi di questa fatta debbono sovente farsi adunanze di Consiglieri e di Giudici. quod in domibus eorum saepius & publica confilia, & privata judicia arbitriaque conficiuntur. Erano dunque molto più necessarie nel Palazzo del Principe queste sale da tenervi il Senato ancora, non che i Giudici, e i Consigli. E sappiam da Svetonio che Augusto ragunava il Senato nel Palazzo, particolarmente nella età più avanzata, e le più volte nel tempio e nella biblioteca del suo Apolline Palatino, quo loco jam senior saepe etiam Senatum habuit, decuriasque Judicum recognovit. Sveton. in Aug. cap. 29.

Sotto di questa sala delle due laterali la occidentale scendevano le muraglie del giro della tribuna e le concentriche del corridojo, tutte dipinte a fresco di quella maniera di Grottesche, di cui veduto abbiamo che Plinio sece autore appresso i Romani un tale Ludio ne tempi di Augusto (vedi sopra al cap. 5, pag. 74) continuata poi nella età di Tiberio

sima cavaedia columnis septa. Nobilibus vero, qui honores magistratusque gerendo praestare debent officia civibus; facienda funt vestibula regalia, alta atria, & peristylia amplissima. Additque praeterea: bibliothecas, pinacothecas, basilicas, non dissimili modo quam publicorum operum magnificentia, comparatas. Horumque caussam subdit, quod in domibus hujusce ordinis virorum saepe Consiliarii & Judices convenire debeant. quod in domibus eorum saepius & publica consilia, & privata judicia arbitriaque conficiuntur. Multo igitur magis necessariae erant in Principis domo aulae hujufmodi, in quibus vel Senatus cogi, ne judicia ferri & consilia agidum possent. Scimus item ex Svetonio, Augustum, ingravescente praesertim aetate, in Palatio Senatum saepe coëgisle, & plerumque in sui Palatini Apollinis templo atque bibliotheca. quo loco jam senior saepe etiam Senatum babuit, decuriasque Judicum recognovit. Sveton. in Aug. cap. 29.

Sub hac aula a latere primariae contra Occidentem sita penetrabat ad ima arcuatus hemicycli paries, similique curvamine circa illum slexus paries ambulacri, uterque recenti madidaeque calci pigmentis illitis totus depictus eo topiarii operis genere, quod, ut a Plinio adsertum vidimus, primus in Urbem Augusti temporibus quidam nomine Ludius invexit (vide superius cap. 5, pag. 75) cujus deinde usus vige-

rio e di Caligola fondatori di questa parte occidentale del Palazzo aggiunta alla orien-

tale di Augusto.

Ma l'altra delle due Sale laterali segnata nella tavola 8 co'numeri 30, 32, 39, 40, la quale resta appoggiata al fianco orientale del salone di mezzo 32, 42; è alquanto più ristretta e più corta, quale può riconoscersi dalla pianta. All' ingresso della porta corrisponde nella facciata della muraglia opposta una struttura di figura quasi cubica, segnata 31, larga piedi lunga alta an al di cui piano superiore si ascende per due scalette laterali cavate nell'istesso masso della struttura, ch'è di mattoni e calce: e sembra avere servito di basamento a sostenere due grandi marmi riquadrati, e proffilati per ogni lato di cornici delicatamente scolpite. Uno di questi marmi largo piedi lungo alto ritiene il segno d'esservi stato acceso fuoco nel mezzo, onde fa credere che abbia servito di altare per sacrificio: e l'altro marmo non più alto di pare che si adattasse a guisa di una predella, come oggidi si costuma chiamarla ne'nostri altari, per sullevare più in alto il primo. Non è inverisimile a figurarsi, che l'una e l'altra pietra collocate sopra del masso, componessero un grande Altare, sovra di cui si facessero sacrifici prima d'entrare alle funzioni pubbliche, dall'Imperatore, dal Senato, e da' Collegi de'

bat etiam Tiberii aetate & Caligulae, qui Palatinae Domus parti orientali ab Augusto positae occidentalem hanc addiderunt.

At Aularum a primariae lateribus stantium altera, quam tabula 8 numeris indicat 30, 32, 39, 40, quaeque medianae lateri orientali adhaeret 32, 42; in latitudine atque in longitudine aliquanto minus patet: ut ex ichnographia disci potest. Sub parietem ostio oppositum stat moles, cubica ferme ratione compasta, numero notata 31, cujus latitudo pedum

longitudo altitudo ad cujus superiorem planitiem per scalas parvas binas adfcenditur, in ipio muri coagmento, qui ex lateribus & calce constat, excavato hinc inde constructas: videturque ea structura pro stereobata fuisse duobus sustinendis ingentibus marmoribus figura quadrangula ad normam fectis, quae ex omni latere coronis terminabantur affabre scalptis. Horum lapidum alter latus pedes lonaltus notas adhuc servat ab igne olim in medio ejus accenso, qua re indicium facit, pro ara ad facrificandum ufui fuifle. Alter vero lapis non plus quam altus, videtur scabelli loco, eorum ad instar, quae aris nostris supponuntur, vocanturque hodie predelle, fuisse aptatum, quo prior altius sustineretur. Nihil abscedemus a verifimili, fi animo concipiamus, constitisse ex utroque lapide stereobatae imposito ingens Altare, in quo facra facerent Imperator, Sss

de loro Pontefici, Flamini, Auguri, e Sacerdoti: giacche sappiamo per testimonianza di Svetonio (in Aug. cap. 35) avere ordinato Augusto che eziandio ogni Senatore, avanti di prender luogo ol suo seggio, ture ac mero supplicaret apud aram ejus Dei, in cujus templo coiretur. Potrebbe ancora giudicarsi che in questo luogo fosse quel ricetto di simolacri delle Romane Deità e delle proprie di ciaschedun Principe, che fu da essi nominato Lararium, ove giornalmente offerissero sacrificio. Se vi fossero rimasti frantumi d'idoli, o di altari, d'inscrizioni, o di simboli particolari di aleun di loro; potremmo forse arguire più distintamente a quale di tanti, che ne avevano, l' altare principale appartenesse. Ma io non ho veduto estrarsi da questa sala frammento, che abbia relazione ad alcuno di que' Numi da essi adorati, se non un fasso nero largo ed alto tre piedi in circa, di materia simile alle nostre setci nel colore, ma meno dura, e di figura conica : quale scrivono gl'Istorici che fosfe l'idolo del Sole portato da Elagabalo in Roma, e caniato nelle medaglie. Ma era sì male ridotto dalle ingiurie del tempo quel sasso; che non si è fatto coso alcuno di conservarlo. Altri vedrà se a Giano, compagno di Saturno nel Regno in questa parte d'Italia, fosse per avventura eretto il descritto altare; giacchè prima d'ogni altro Nume invocavasi ne sa-

Senatus, & Pontificum ejus populi, Flaminumque & Augurum ac Sacerdotum Collegia, priufquam ad munerum publicorum functiones ingrederentur. Scimus etenim ex Svetonio in Aug. cap. 35, edixisse Augustum, ut Senatorum etiam quilibet, antequam subsellium suum adiret, ture ac mero supplicaret apud aram ejus Dei, in cujus templo coiretur. Id etiam opinari nil vetat, hoc loco receptaculum illud fimulacrorum fuisse Numina referentium Romanae gentis, & cujusque Principis peculiaria, quod Lararium vocabant, in quo diebus fingulis facrificarent. Si reliqua fuissent inibi idolorum fragmenta, aut altarium, epigrammatum, notarumve hieroglyphicarum ad fingulare Numen aliquod pertinentium; conjectare fortasse distinctius liceret, cuinam ex tot, quae venerabantur, Numinibus princeps ara esset propria, Verum nullum ego vidi ex hac aula fragmentum educi, quod referri possit ad certum aliquod unum eorum Numinum, quae a Romanis colebantur, praeterquam nigrum quoddam Jaxum latitudinis aeque atque altitudinis trium ferme pedum, filicibus nostris concolor, minore vero prae illis duritie, & coni figura: cujufmodi ajunt Historici idolum Solis fuisse, quod in Urbem ab Elagabalo illatum, & nummis insculptum suit. Sed erat faxum illud injuriis. temporis ita foede corruptum; nulla ut adfervandi cura cuiquam fuerit. Viderit alius quifpiam,

crifici, ed a lui dedicati erano gl'ingressi e le uscite d'ogni edificio, perciocche dicevano, Janum in Italia primum Diis templa fecisse, & ritus instituisse sacrorum, per attestazion di Xenone appresso Macrobio nel cap. 9 del libro 1 de Saturnali, invocarique primum, cum alicui Deo res divina celebratur, ut per eum pateat ad illum Deum, cui immolatur, accefsus. Onde abbiamo veduto nelle Inscrizioni de sepolori de Liberti, Officiali, e Servi della Casa Augusta esservi stati gl'impieghi di coloro, ch'erano deputati alla custodia di alcun sacrario di Giano in vicinanza dell'atrio: A IANO AB ATRio, ed altri denominarsi A IANO PRIMo. Ma siasi stato questo altare per Giano, o per altra Deità de Romani o di Elagabalo o di chiunque de Gentili regnò in Palazzo; il segno del fuoco acceso nel mezzo del marmo maggiore coronato di cornice di esquisito lavoro non mi sa suggerire uso più acconcio al descritto salone laterale dalla parte d'Oriente, che quello de sacrifici: e la figura e l'ampiezza della struttura sottoposta con laterali scalette per ascendervinon è guari differente dalle misure del grande Altare dedicato al vero Dio nel Tempio di Gerusalemme : a cui forse Domiziano nel ristorare il suo Palazzo ed arricchirlo con le spoglie riportate dalla preda fatta di quel Tempio dal Padre e dal Fratello, avrà voluto alludere in

piam, fueritne ara illa forte Jano erecta, qui una cum Saturno in hac Italiae parte regnavit. Janus enim in facrificiis prius alio quovis Numine invocabatur, eique introitus & exitus aedium omnium dicati erant, quod ajebant, Janum in Italia primum Diis templa fecisse, & ritus instituisse sacrorum, ut a Xenone traditum apud Macrobium cap. 9 lib. 1 Saturnal. invocarique primum, cum alicui Deo res divina celebratur, ut per eum pateat ad illum Deum, cui immolatur, accessus. Quare ex titulis sepulcralibus Libertorum, Ministrorum, Servorumque Domus Augusti fuisse didicimus custodes alicujus facrarii Jani, atrio proximi: A IANO AB ATRio, alios vero nuncupatos vidimus A IANO PRI-Mo. Verum, seu Jano posita suerit haec ara, sive alii cuipiam Deo Romanorum, aut Elagabali, aut cujusvis, qui in Palatio regnaverit, Ethnicorum; ignis notae in medio majoris lapidis redimiti corona egregie scalpta superstites non alium mihi fubjiciunt aptiorem ufum descriptae orientalis aulae, quam ut in ea facra fierent: nec forma atque amplitudo structurae suppositae cum minoribus scalis ad ejus superficiem ab utroque latere a dicensum praebentibus multum distant a mensuris magnae Arae vero Deo in Templo Hierofolymorum dicatae: quam, cum Domum suam instauraret, eamque spoliis ditaret ex templo illo per parentem fratremque ablatis, in animo fortasse Domitianus versabat, Ttt

questo, ornandolo poi di ricchi donativi d'oro e d'argento ad imitazione di Augusto, che fece le cortine d'oro al suo Apolline Palatino, e nella cella di Giove Capitolino in un regalo solo portò sedicimila libbre di oro, e gemme e perle per la valuta di utpote qui in cellam Capitolini Jovis sexdecim millia pondo auri, gemmasque ac margaritas quingenties HS una donatione contulerit. Vedi Svetonio

in Aug. cap. 30 e 52. Dietro al muro, a cui appoggia il descritto basamento di altare, e che chiude il prospetto di questa sala; truovasi una scala a due braccia, 39, 40, e 42, 41 : uno de quali bracci porta al giardino pensile, cioè agli orti Adonj di Domiziano segnati vx. 4, e l'altro braccio scende più basso del pavimento in alcune picciole stanze sotterranee a guisa di grotte, che penetrano sotto il terreno istesso del giardino al sito 41. Dentro a queste picciole stanze o grotte sono state ritrovate più antore di creta, col fondo, che finisce in punta, per conficearle nel terreno a mantenervi fresco il liquore. In una di quelle, che appresso di me confervo, vedevasi scritto anticamente d'inchiostro nero fopra il collo dell'anfora l'indicio della qualità del vino ripostovi, e della cantina, ond'era venuto. La inscrizione dopo tanti secoli non è ancora svanita: per modo che vi si riconoscono quasi tutti i caratteri, toltine quelli della prihoc Palatinum exstruens, ac deinde pretiosis ornans donariis aureis & argenteis Augusti imitatione, qui Palatino Apollini suo aureas cortinas dedicavit, in cellam vero Jovis Capitolini donarium unum intulit, sexdecim millia librarum auri, gemmas vero atque uniones pretio aestimatas. utpote qui in cellam Capitolini Jovis sexdecim millia pondo auri, gemmasque ac mangaritas quingenties HS una donatione contulerit. Vide Svetonium cap. 30 & 52.

Post murum, cui memorata arae basis adhaeret, quique interiorem aulae prospectum claudit; scalae sunt, in duo brachia flexae, 39, 40, & 42, 41: quarum brachium alterum ducit ad hortos pensiles, id est Adoneos Domitiani, vxr4, alterum vero infra pavimentum deprimitur, ferturque in subterraneas quasdam aediculas specuum similes, quae ex 41 succedunt hortorum eorumdem solo. Hisce in aediculis seu cryptis plures inventae sunt amphorae ex argilla, in imo acutae, ut iis in terra defixis, liquores frigidi fervarentur. Earum una, quae penes me est, exhibebat atramentoantiquitus in collo scripta indicia generis vini olim infusi, ac cellae, unde allatum fuerat. Tot jam elapsis saeculis, non dum inscriptio evanuit : ut litterae fere omnes cernantur, primi versus notis exceptis, quas arbitrari licet significasse vini speciem, Falerni, Caecubi, aut ejusmodi. Sequentes versus residui sunt ea forprima riga, i quali possiamo immaginarci avere indicato la specie del vino, Falernum, Caecubum, od altro simile. Le righe seguenti restano in questa forma, che rappresenta la figura intagliata in rame, dall'originale fedelmente ricavata: e, s'io non erro, esprimono essere stato quel vino scelto dalla cantina o dal magazzino di Lucio Purello Gemello. Ex cellario, ovvero: Ex cella L. Purelli Gemelli.



E per

ma scripti atque dispositi, quam oculis subjicit figura aeri insculpta, ex archetypo accurate descripta: iique, nisi me fallit opinio, significant, vinum illud ex vinaria cella aut ex oenopolio delectum suisse Lucii Purelli Gemelli. Ex cellario, seu mavis: Ex cella L. Purelli Gemelli.



Vuu

E per traverso d'alto scendendo vedesi scritto un altro nome, cioè di Cesennia, forse la padrona del fondo, ond'erasi raccolta l'uva, da cui era stato spremuto il vino : CAESEN-NIAE. Il costume di scrivere sopra de vasi in guisa di titolo la qualità ed il nome del vino più nobile in essi riposto, e de magazzini o de poderi, ond' era trasmesso; fu così comune in tempo di Domiziano e di Vespasiano suo padre, che Plinio lo scrittore della Istoria naturale, che a Vespasiano la dedica; si lamenta nel cap. I del 23 libro delle frodi de' Magazzinieri e Vinaj, i quali per ispacciare per liquore de più generosi e scelti il vino, che tale non era, i vasi segnavano con titoli falsi e comperati a forza di danaro, delle più rinomate cantine.

Dopo le scale per salire al giardino e per discendere a quelle cantine secrete, il rimanente dello spazio, che resta fra il giardino ed il salone di mezzo; formava una stanza quadrata 41, 42, 44, 43 di giusta misura, per servire, come io m'immagino, di bottiglieria nelle occasioni di cene solenni e d'altri conviti soliti farsi in Palazzo in varie feste e funzioni nel vasto salone di mezzo 32, 35, 47, 45, oppure negli orti Adonj uni all'uso degli Assirj, che di sopra, alla pag. 142 ho riferito.

Vedendosi adunque così differente la struttura delle due sale laterali e minori tanto nel suo

pia-

Ad illorum autem versuum latus nomen aliud conspicitur deorsum vergens, hoc est Caesenniae, fortasse dominae praedii, unde uva lecta, ex qua mustum expressum fuerat : CAESEN-NIAE. Mos inscribendi vasis tamquam titulum, genus ac nomen nobilioris vini ipsis infufi, atque apothecarum aut praediorum, unde allatum erat; adeo communis fuit Domitiani ac Vespasiani parentis tempore, ut Plinius auctor naturalis Historiae, qui Vespasiano illam inscripsit; ca. 1 lib. 23 conqueratur de Apothecariorum & Vinariorum dolis, qui, ut tamquam generofissima vina ac lectissima obtruderent, quae non ejusmodi essent; falsa ac pecuniis emta laudatisfimarum cellarum nomina vasis inscribebant.

Ultra scalas, quae ad hortos adscensum, atque ad secretas illas cellas vinarias descensum praebebant; reliquum spatium, quod hortos & medianam aulam interjacet; quadrata aedis justae amplitudinis obtinebat, 41, 42, 44, 43, qua, ut puto, utebantur, tamquam egregiorum liquorum promtuario follemnium coenarum caussa vel conviviorum, cujusmodi, cum varia festa ac sollemnia peragerentur, praeberi solebant in Palatio in perampla aula media 32, 35, 47, 45, aut in Adonidis hortis Affyriorum more, quem superius pag. 143 com-

memoravi.

Itaque, cum duarum aularum a lateribus maximae stantium ac minorum structura tam ipfifpiano, quanto nel sotterraneo; ho giudicato meglio descriverle solamente con parole, senza moltiplicare tanti spaccati o prossili particolari per quelle parti dell'edificio di minor con-

seguenza.

Degli appartamenti poi voler dare il proffilo sarebbe fatica inutile, e rischio ed ardire soverchio: mentre, essendo stata abbattuta la maggior parte de muri, e portati via gli ornamenti, che avrebbero potuto dar qualche lume per intendere la forma e lo stile di ciascheduno; nulla di quell'antico, che resta, potrebbe assicurare una elevazione fatta a capriccio sopra i vestigi soli, che non bastano a dimostrarla.

Non correrà questo rischio la Elevazione esteriore delle facciate del Palazzo da Mezzodì e da Levante: imperciocchè, dall'una e dall'altra parte (specialmente da Mezzogiorno, cioè verso il Circo massimo e l'Aventino) restando ancora in piedi più ordini delle volte, che le sostennero, e più pezzi delle muraglie, de'corridoj, e delle stanze, che bastevolmente ci manifestano l'altezza di ciaschedun piano; ne abbiamo, per così dire, la ossatura. Il vestirle poi de'suoi ornati esteriori proporzionati al di dentro non è dissicile, da che scorgiamo i frammenti delle colonne, e loro basi, capitelli, e cornici corrispondenti a quella elevazione, e vediamo le altre fabbriche di Vespasia-

ipsisset, quam suppositis hypogeis inspectis, adeo diversa occurrat; praestare visum est eas verbis tantum describere, nec tam multas sectiones aut prospectus peculiares addere, quibus eas minus notabiles aedificii partes ostenderemus.

Diaetarum vero sectiones tabulis inscribendi conatus frustra esset, & opus nimis aleae & audaciae plenum: majore enim murorum parte dejecta, ornamentisque ablatis omnibus, quae indicium aliquod praebere potuissent ad diaetae cujusque formam & operis genus intelligendum; nulla ex illius vetustae molis reliquiis sidem adstruere posset orthographiae arbitrio consictae ex solis vestigiis, illam non satis certo indicantibus.

Procul erit ab hoc periculo Prospectus exterior laterum Palatinae Domus ad Meridiem atque ad Orientem spectantium: cum enim utrimque (praesertim vero in meridiana parte, hoc est in ea, quae Circum maximum & collem Aventinum respicit ) ordines plures stent adhuc fornicum, qui ea latera sustinuere, partesque multae murorum, ambulationum, atque conclavium, quae fatis nobis oftendunt foli cujufque altitudinem; ex iis sceleton, ut ita loquar, lateris utriusque habemus. Ea vero exterioribus ornamentis ejusmodi convestire, quae cum interiore structura consentiant; non est difficile, ex quo videmus fragmenta columnarum, & basium, capitulorumque, & coronarum ei altitudini convenientium. Ad haec, alia insuper Ve-Xxx

no e de'suoi figliuoli fatte di quel tempo dagli Architetti medesimi, come il Tempio della Pace, le Terme, l'Ansiteatro, e l'Arco di Tito, li due Fori, Palladio, e Transitorio, di Domiziano e di Nerva: onde il Panvinio ancora non dubitò di potere ragionevolmente rappresentare il prospetto del Palazzo de' Cesari sopra del Circo.

Della Elevazione esteriore verso Levante darò il disegno in uno de'seguenti capitoli, poichè avrò dimostrata la pianta delle sabbriche attenenti all'abitazione degl'Imperatori ed all'uso del Popolo Romano da questa parte, non distrutte per la fondazione dello stesso Palazzo, anzi mantenute in tempo di Domiziano per molti riguardi e di Religione loro e di Stato: siccome a'suoi luoghi andrò divisando.

L'altra Elevazione della facciata da Mezzogiorno sopra del Circo massimo, essendo

A cagione di qualche confusion dello scritto da non potersi togliere senza difficoltà e senza pericolo, ci è forza di tralasciar quì poche righe, che terminavano questo ottavo capitolo, nelle quali si fa menzione del Prospetto del Palazzo sopra del Circo, delineato dal Panvinio, ed inserito nella sua opera de Ludis Circensibus. spasiani ejusque filiorum aedificia eo tempore iisdemque ab Architectis erecta, ut Templum Pacis, Thermae, Amphiteatrum, Arcus Titi, Fora duo, Palladium & Transitorium, Domitiani ac Nervae, oculis obversantur: quare nec Panvinius dubitavit, rite se posse prospectum Palatinae Caesarum Domus Circo superstantem delineare.

Exterioris Prospectus ad Orientem vergentis iconem in uno ex sequentibus libri capitibus proferam, cum ichnographiam exposuero aedisciorum, quae in ea parte Imperatorum Domui adjacebant, & eorum mansioni necessaria, & Pop. Rom. usibus apta, quae cum Domus sundamenta jacerentur, non diruta, sed & in ipsa Domitianea instauratione sarta tecta servata sunt multis de caussis cum ab Religione ejus gentis, tum a Politia repetendis: ut opportunis locis distincte ostendam.

Alterius lateris Orthographia, hoc est meridiani Circo maximo imminentis, cum

Propter aliquam scripturae consusionem, quae tolli nec facile nec tuto posfit; cogimur paucos versus hic loci omittere, quibus huic octavo capiti finis imponebatur, in quibus mentio habetur de tabula Orthographiae Palatinae Domus, qua Circum despicit, a Panvinio delineata, suoque de Ludis Circunstus operi inserta.

## CAPITOLO NONO.

Dell'Alloggiamento o Quartiere delle Guardie destinate al Palazzo de' Cefari Augusti in vicinanza dell'atrio e del vestibolo, e dell'altre fabbriche prossime al Quartier suddetto, non demolite da' Principi, delle quali resta vestigio a' dì nostri, e memoria appresso degli Scrittori.

Palazzo de Cefari Augusti. L'una si è l'Alloggiamento o Quartiere delle milizie, che lo custodivano; l'altra il luogo per depositarvi alcune Antichità da Romani guardate con gelosia, come spettanti alla Religione, o per più veramente dire, alla superstizione da essi professata e in tempo della Repubblica, e sotto de primi Imperadori. Questo secondo luogo da Catone ed altri Scrittori su detto Roma Quadrata: e Panvinio l'ha segnato con questo nome nella sua stampa della pianta del Circo massimo e dell'antico Palazzo degl'Imperadori Romani, da noi inserita nel Capitolo quarto.

Ma prima vediamo le fabbriche alzate per le milizie di guardia. Non mancavano guardie al Palazzo anche in tempo della Repubblica: essendo massima d'ogni governo delle Città ben regolate di tener presidio di soldati, ove maggiore è il concorso del popolo, a fine di evitar i tumulti, e tener in dovere la moltitudine. Cicerone nella sua prima Catilinaria unitamente nomina il Presidio del Palazzo e le sentinelle della Città. Nihilne te nocturnum

Prae-

## CAPUT NONUM.

De Castris seu Statione militum ad tuendas Palatinas Caesarum Augustorum Aedes prope atrium ac vestibulum sita, deque aedificiis aliis, quae Stationi erant proxima, neque a Principibus suere dejecta, quorum boc tempore vestigia permanent, & mentio apud Scriptores occurrit.

Aput hoc feorsum ab aliis instituo, quo Domus Augustorum Caesarum appendices (ita enim vocare licet) duas persequar. Harum prior Palatinorum Castrorum seu Stationis militum locus est, Domum ipsam tuentium; altera quorumdam antiquitatis λαφάνων repositorium, quae vigilantissime a Romanis adservabantur, utpote ad Religionem, seu vero verbo superstitionem, pertinentia, quam & Reipublicae & priorum Imperatorum tempore prositebantur. Alterum hunc locum Cato aliique Scriptores dixere Romam Quadratam: eodemque vocabulo notavit Panvinius in sua Circi maximi & antiquae Imperatorum Domus ichnographia, quam capiti quarto inferuimus.

Primum autem aedificia dispiciamus ad custodiarum stationem comparata. Stationes quidem etiam Reipublicae tempore in Palatio non defuere: cum mos sit ac regula bene constitutarum Civitatum omnium habeatur militaria illic praesidia statuere, quo populus frequentior consluit, ad tumultus prohibendos, ac multitudinem coërcendam. Cicero oratione in Catilinam prima conjunctim nominat Palatinum

Yyy

praesidium Palatii, nihil Urbis vigiliae ..... O fossero sino d'allora le guardie stabili per il Colle Palatino, o ne casi di bisogno solamente vi fossero collocate; qualche luogo per ricettarle ed alloggiarle convien supporre già fabbricato. Ma suppongasi ciò, che si vuole, in tempo della Repubblica. Egli è certo che nella fondazione dell'Imperio sotto di Augusto vi fu bisogno di Quartiere per le guardie a lui destinate presso alla sua abitazione sul Palatino, e queste continuarono ad abitarvi sotto de successori, ancora dopo che Tiberio fondò il Castro Pretorio: onde osservammo nel capitolo 7 que' luoghi di Svetonio nelle Vite di Nerone e di Vitellio, che dimostrano collocati a canto alle scale del Palazzo excubitores e frequentes milites. Era di questi l'ufficio, siccome è al di d'oggi appresso i Sovrani, il tener guardato l'atrio del Principe : onde leggiamo ancora nell'Evangelio di S. Luca (cap. XI, v. 21 ) secondo il costume di quella età, non differente da tempi anteriori e da nostri: Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace funt ea, quae possidet. E dal favellare di San Marco riconosciamo che la coorte di guardia, ancora nell'abitazione de'Governatori e Presidenti delle Provincie, stava presso all'atrio del Pretorio. Milites autem duxerunt eum in atrium Praetorii, & convocant totam cohortem. Marci 15, v. 16. Dobbiamo adunque riconoscere inPraesidium & custodias Urbis. Nihilne te no-Eturnum praesidium Palatii, nibil Urbis vigiliae .... Sive autem constans jam tum excubiarum in Palatino colle usus esset, sive in dubiis tantum & afflictis rebus adesse milites juberentur; paratum ibi ad eorum receptum manfionemque aedificium aliquod confistere necessum fuit. At de Reipublicae tempore, quod magis libet, quisque arbitretur. Illud certum est, in Imperii constitutione sub Augusto, ob decreta Imperatori praesidia proxime ejus in Palatio Domum stationibus opus fuisse, nec destitisse commorari in illis milites sub aliis, qui illum excepere, Principibus, etiam post exstructum a Tiberio Castrum Praetorium: unde illa Svetonii loca in Vitis Neronis & Vitellii, a nobis capite 7 observata, quae ostendunt apud Palatii scalas degentes excubitores & frequentes milites. Horum erat, ut in usu est apud hodiernos Principes, Imperatoris atrium tueri: quare etiam in D. Lucae Evangelio legimus (cap. x1, v. 21) juxta morem ejus aetatis, veterum & recentiorum usui haud absimilem: Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet. Atque ex D. Marci verbis intelligimus, cohortis ad custodiam adsumtae, in Rectorum quoque & Praefidum Provinciarum domibus prope atrium Praetorii locum fuisse. Milites autem duxerunt eum in atrium Praetorii. & convocant totam cobortem. Marci 15, v. 16. Colligen-

torno all'atrio del Palazzo il Quartiere delle guardie del corpo in questa abitazione de' Cesari. Rimangono per l'appunto in piedi a canto all'atrio le muraglie, che dinotano il ricinto di quel Quartiere essere stato 300 piedi per lungo, e 200 per largo: e si veggono nell'orto, che circonda la Chiesa di S. Sebastiano. Vedesi un muro, che appoggia le arcate de' piccioli portici di quel ricinto, non altrimenti disposti di quel che siano nel Castro Pretorio, o sia Quartiere generale di tutte le coorti Pretorie, oggidì vigna del Noviziato de'RR. PP. Gesuiti passato l'aggere di Tarquinio, tra Porta S. Lorenzo e Porta Pia, e di quel che si veggano nell'altro Quartiere fuori di Roma destinato pel Circo di Caracalla, oggidì posseduto dal Signor Cavaliere Presciat, tra la Chiesa di S. Sebastiano e'l Sepolcro di Metella: di cui può riconoscersi la pianta pubblicata dal Serlio nel terzo libro della sua Architettura, siccome l'altra del Castro Pretorio di Roma con l'alzato fu stampata da Claudio Duchet, e da Giacomo Lauri con l'altre antichità Romane. La forma è di un ricinto attorniato da portici capaci a camminarvi le sentinelle, che rinchiude nel mezzo un tempietto con le abitazioni degli Ufficiali. Tale appunto si riconosce questo ricinto intorno alla Chiesa di S. Sebastiano fondata sugli antichi muri dell' edificio destinato nel mezzo per gli Ufficiali del-

ligendum igitur, in hac Imperatorum Domo ad atrium fuisse stativa militum, ibi ad eorum custodiam degentium. Commodum stant adhuc apud atrium muri, qui ostendunt 300 longitudinis pedibus, latitudinis vero 200 ejus Stationis ambitum fuisse conclusum: iique visuntur in hortis D. Sebastiani templo circumdatis. Murus conspicitur, cui fornices incumbunt brevium porticuum illius ambitus, non alia ratione dispositarum ab ea, quae servata suit in Castro Praetorio, feu communi cohortium omnium Praetoriarum Statione, ibi olim sita, ubi nunc vinea Domus Tirocinii RR. PP. Soc. Jesu ultra aggerem Tarquinii, inter portas duas, hinc D. Laurentii, inde Piam, atque etiam in alia Statione extra Urbem posita pro Circo Caracallae, quem hodie locum possidet Eques Presciat, inter Templum D. Sebastiani & Sepulcrum Metellae: cujus videre licet ichnographiam a Serlio editam libro Architecturae fuae tertio, quemadmodum & alia ichnographia Castri Praetorii Romani una cum sua orthographia a Claudio Duchetio, ac Jacobo Lauro inter reliquas Romanas antiquitates typis vulgata est. Stationis ea forma est, ut locum continuae porticus ambiant, ea latitudine, quae speculatorum circuitionibus satis esset, in cujus loci medio sacellum & Praefectorum aedes exsurgunt. Ejusmodi prorsus apparet ambitus hic circa templum D. Sebastiani muris veteribus superstru-Z 7.7. ctum

delle guardie, e per qualche tempio delle milizie istesse. E si accorda con l'antiche notizie degli Atti del martirio di S. Sebastiano, uno degli Ufficiali delle Guardie dell' Imperatore Diocleziano, in nome del quale Santo fu eretta la Chiesa in questo luogo detta in Palatio, e corrottamente in Pallara, restituita da Urbano VIII, per aver quivi sostenuto il martirio, essendo stato ad esempio degli altri soldati condennato ad esfere in mezzo a loro trafitto dalle saette, e bastonato fino alla morte. Il Cardinale Baronio nel riferire le parole degli Atti, che rappresentano il Santo Martire farsi incontro all'Imperatore ad gradus Elagabali in Palatio; raccoglie che il tempio eretto da Elagabalo al Sole nel Palazzo Imperiale, e riferito da Lampridio, fosse presso le scale dell'ingresso principale, dalle quali andavasi al sinistro delli tre saloni, ove si è scoperto l'altare e quel sasso nero di figura turbinata o conica, della quale fu l'idolo di Elagabalo, da noi descritti nel capitolo antecedente. Ed alle medesime scale noi acconciamente attacchiamo il vestibolo e l'atrio del Palazzo, e i Corpi di Guardia con l'alloggiamento de Soldati Palatini, tra quali Sebastianus ducebat ordines.

Oltre alle muraglie di questo picciolo Castro Pretorio Palatino (se così è lecito nominarlo) fabbricate sul medesimo stile degli

Etumaedificii in medio olim constituti, & Praefectorum domos, & templum aliquod pro militibus universis positum complectentis. Idque congruit cum antiquis monumentis Actorum martyrii D. Sebastiani, qui unus fuit ex ductoribus vigilum Imperatoris Diocletiani, cujus nomini hoc eodem in loco templum dicatum fuit, in Palatio dictum, & vitiato deinde vocabulo in Pallara, ab Urbano VIII restitutum, cujus dedicationis id caussa suit, quod ibi Sebastianus pro Christi Fide supplicia pertulit, utpote qui in reliquorum militum exemplum eam poenam subierit, ut in medio illorum sagittis transfigeretur, & fustibus tunderetur ad necem usque. Cardinalis Baronius Actorum verba referens, quibus Martyr Imperatori occurrens describitur ad gradus Elagabali in Palatio; ex iis colligit templum Soli ab Elagabalo erectum in Palatina Imperatorum Domo, & a Lampridio memoratum, fuisse prope scalas primarii introitus, a quibus ad finistram ex tribus magnis aulis ibatur, in qua detecta est ara, repertusque lapis niger ille turbinata figura seu conica, qua fuit Elagabali idolum, quae capite fuperiori descripsimus. Iisdemque scalis nos apte conjungimus vestibulum cum atrio, & Stationes cum domiciliis Palatinorum militum, quos inter Sebastianus ducebat ordines.

Praeter muros parvi hujusce Palatini Castri Praetorii ( si ita vocare licet ) in morem aliaaltri alloggiamenti militari e Castri Pretori, vediamo altre muraglie maestre assai maggiori, che si uniscono a quel ricinto e lo abbracciano, e non riescono parallele alle muraglie primarie del Palazzo degl'Imperadori e de'saloni principali ora scoperti, anzi formano con la di loro linea di facciata un angolo di 15 gradi in circa, quale nella pianta si riconosce. Panvinio nella sua pianta del Palatino riporta questa muraglia, che vedesi oggidi mantenuta a canto la Chiesa de'PP. Risormati contro l'ingresso della Villa Spada con un portone largo 14 piedi: e vi scrive sopra questo nome: Roma Quadrata.

Festo nel lib. 17 riferito dal Nardini nella regione 10 del Palatino pag. 391, spiega ciò che sosse quella Roma Quadrata. Quadrata Roma in Palatio ante templum Apollinis dicitur, ubi posita sunt, quae solent boni ominis gratia in urbe condenda adhiberi, quia saxo munitus est locus initio in speciem quadratam. Ejus loci Ennius meminit, cum ait:

" Et quis exstiterit Romae regnare Qua-

"dratae. "
Quivi si custodivano, come siegue a spiegare il
Nardini, attenendosi al Donati ed agli antichi Scrittori Greci e Latini da esso riferiti e
da Panvinio, nel Sacrario di Marte, detto ancora Sacrario, e Curia de Salj Palatini, il
lituo augurale di Romolo, com' è chiaro
da

rum militarium stationum Castrorumque Praetorianorum exstructos, muros alios primarios multo majores videmus, qui aedificio illi cohaerent illudque ambiunt, nec paralleli sunt moenibus Palatinae Imperatorum Domus primariis majorumque aularum nunc detectarum, immo cum'harum prospectu angulum efficiunt graduum ad 15, quem ichnographia praesert. Panvinius in ichnographia Palatii sua hunc murum ostendit, qui ad hoc usque tempus constitit, cerniturque juxta templum PP. strictioris observantiae S. Francisci contra hortorum Spadanorum introitum cum ampla porta 14 pedes lata: eique nomen adscripsit: Roma Quadrata.

Festus lib. 17, a Nardino in regione 10, quae Palatii est, pag. 391 citatus, explicat quidnam rei suerit Roma illa Quadrata. Quadrata Roma in Palatio ante templum Apollinis dicitur, ubi posita sunt, quae solent boni ominis gratia in urbe condenda adhiberi, quia saxo munitus est locus initio in speciem quadratam. Ejus loci

Ennius meminit, cum ait:

" Et quis exstiterit Romae regnare Qua-

Hic custodiebantur, ut porro Nardinus explicat, Donatum secutus & Graecos Latinosque Scriptores veteres ab hoc atque a Panvinio laudatos; in Sacrario Martis, quod etiam Sacrarium & Curia Saliorum Palatinorum; lituus auguralis Romuli, ut liquet ex Val. Max. lib. 1, Aaaa cap.8,

da Valerio Massimo nel lib. i al cap. 8, e tutte le cose che nella fondazione della Città servirono, cioè l'aratro, le zappe, la decempeda, e gli arnesi per quella funzione e cerimonia presa dagli Etruschi, espressi nelle medaglie della gente Sempronia. Gli stessi ancili de Salj Palatini quivi erano conservati, ed a medesimi Salj assegnata l'abitazione con titolo di Manssione, di Sacrario, e di Curia per adunarvisi a fare le loro funzioni: del che sa fede l'antica lapida riferita da Pietro Appiano e dal Nardini nel capo 12 del libro 6:

MANSIONES. SALIORYM, PALATINOR. A, VETERIBYS
OB. ARMORYM. ANNALIYM. CYSTODIAM, CONSTITYTAS
LONGA. AETATE. NEGLECTAS. PECYN. SVA. REPARAVERYNT
PONTIFICES. VESTAE. V. V. C. C. PRO. MAGISTERIO
PORTII. ACILLII. LYCILLI, VITRASI. PRAETESTATI
V. V. C. C.

Nè il solo Collegio de Salj Palatini aveva quivi la propria Curia, e Sacrario; ma ognuna delle trenta Curie Romane instituite da Romolo sul Palatino, dieci per ogni tribù, come leggiamo in Dionisio; aveva sua stanza separata e sacrario da congregarvisi a celebrare secondo il proprio rito le sue cerimonie, e sacrificj: ut in sua quisque Curia sacra publica sacret, feriasque observaret, per dirlo con le parole di Festo. Le quali parole avendo riportate il Nardini nel libro 2 al capo 1, non molto dopo altre ne soggiunge del medesimo Festo, dalle quali si vede che tutte le trenta Cu-

cap. 8, eaque omnia, quibus in Urbe ponenda usi suerunt, aratrum, inquam, ligones, decempeda, indumentaque in eam rem adhibita juxta ritum, quem ab Etruscis Romani acceperant, quae nummis Semproniae gentis insculpta sunt. Ipsa quoque Saliorum Palatinorum ancilia hic servabantur: iisdemque Saliis locus ad inhabitandum tributus erat, Mansionis titulo, & Sacrarii, & Curiae, ut ibi ad munia sua obeunda conventus haberent: quod lapis a Petro Appiano itemque a Nardino lib. 6 cap. 12 productus docet:

MANSIONES, SALIORVM. PALATINOR. Å. VETERIBVS

OB. ARMORYM. ANNALIVM. CVSTODIAM. CONSTITUTAS

LONGA. AETATE. NEGLECTÅS. PECVN. SVA. REPARAVERVNT

PONTIFICES. VESTAE. V. V. C. C. PRO. MAGISTERIO

PORTIL. ACILLIL. LVCILLI. VITRASI. PRAETESTATI

V. V. C. C.

Neque uni tantum Saliorum Palatinorum Collegio propria ibi erat Curia cum Sacrario, sed & triginta Romanarum Curiarum, quas Romulus in Palatio instituit, ex tribubus singulis denas, ut Dionysius scripsit; unaquaeque aedem habebat suam & facrarium ad coëundum, & proprio ritu caerimonias & facrisicia sua peragenda: ut in sua quisque Curia sacra publica saceret, seriasque observaret, ut Festi verbis utamur. Quae verba ubi Nardinus retulit lib. 2 cap. 1, non multo post ex eodem Festo alia subdit, ex quibus discitur, triginta Curias cum propriis singularum sacel-

Curie co' suoi tempietti distinti erano in un medesimo luogo del Palarino, e sono quelle, che appresso Varrone e Tacito si dicono le Curie vecchie, a distinzione delle nuove, che fu mestieri di aggiungere, allorachè, accresciuta la Città di Cittadini, non erano più capaci di tanta moltitudine le sole antiche, e che alcune di esse rimasero nella lor sede nel trasferirsi dell'altre in sito comodo per fabbricare. Essendo le antiche Curie di Romolo luoghi dedicati con auguri dal fondatore della Città; ebbero a scrupolo i posteri di occupare quel sito con altra fabbrica. Onde ancora gl'Imperadori nel fondare il proprio Palazzo giudicarono cosa indecente il violare quel ricinto della Roma Quadrata con atterrarlo: e piuttosto elessero di adattarsi nella costruzione de' Quartieri e de' Corpi di Guardia alla direzione di quelle linee delle Curie de' Salj e delle Tribù, che piantarle ad angoli retti con quelle del lor Palazzo : siccome già nel rifondarsi da Tarquinio superbo più magnifico il tempio di Giove Capitolino, narrano Livio, Dionisio, e Servio, che non fu mutato il sito al loro Dio Termine, perchè nel prendersi gli auspicj non potè ottenersi il di lui consenso ad essere trasferito. Onde non dee recare a noi maraviglia, se il filo della muraglia di questa Roma Quadrata, ricinto consegrato con tanta solennità de suoi riti superstiziosi da Romo-

lis in eadem omnes Palatii parte fuisse, easque esse, quae a Varrone & Tacito Curiae veteres dictae funt, quo a novis discernerentur, quas construi tunc opus suit, cum, aucto civium numero, eam multitudinem priores illae aedes non amplius caperent, atque in ea sede Curias aliquas perstitisse, cum reliquae novas commodiore ad aedificandum loco paratas adierunt. Cum autem veteres Romuli Curiae loca essent auguriis dicata ab ipso Urbis fundatore; religio posteros cohibuit, ne qua alia structura spatium illud occuparetur. Ideo & Imperatores, cum propriam sibi Domum aedificarent, nefas duxerunt Quadratae Romae ambitum dejiciendo violare: malueruntque in Castris & Stationibus exstruendis nova opera iisdem lineis aptare, quibus Saliorum Tribuumque Curiae insistebant, quam ita ponere, ut rectos angulos cum Domus fuae muris efficerent : quo modo jam olim, cum a Tarquinio superbo Jovis Capitolini templum a folo magnificentius excitaretur, Livius, Dionysius & Servius narrant, Deo Romanorum Termino locum non fuisse mutatum, quod cum auspicia fierent, exorari non potuit, ut alio libens evocaretur. Quare ne id nobis mirum videatur, quod a linea muri hujusce Romae Quadratae, quod aedificium tanta celebritate superstitiosis ritibus fuis a Romulo ac Numa facratum fuerat in Curiarum Saliorumque Palatinorum usus, quam-Bbbb

lo e da Numa per le Curie, e pe' Salj Palatini, benchè non riuscisse parallelo alle pareti
maestre del Palazzo Imperiale, rimanesse nondimeno nella sua positura. E' segnato parallelo nella pianta di Panvinio, ma per isbaglio
di que' Capimaestri, che gli somministrarono il
disegno. Avendolo noi esaminato e con la bussola della calamita, e geometricamente col quadrante, ritroviamo che sa un angolo di gradi
15 con la facciata, e di 105 rispettivamente
co' fianchi delle tre sale e del cortile del Palazzo, quale rappresentiamo nel disegno.

Assegnasi parimente nel nostro disegno il luogo sufficiente alli trenta tempietti ed altrettante stanze o seggi delle trenta Curie di Romolo, oltre a quelle de Salj Palatini, che collochiamo nel mezzo di questa Roma Quadrata. Per queste fabbriche sembrava ad alcuni scarso il sito del Palatino. Ma da chiunque misurasi lo spazio di 600 piedi per largo e più di altrettanti per lungo, che restano dall' Arco di Tito alla Meta sudante e all'Arco di Costantino per un verso, e dall'Arco di Tito alla facciata della Villa Spada e al ricinto di Roma Quadrata per l'altro, il quale agguaglia in lunghezza la Basilica Vaticana dalla cattedra alla soglia della sua porta, ed essendo tanto largo quanto lungo, forma una estensione due volte maggiore della istessa Basilica larga per metà della sua lunghezza; puofvis parallela non esset Domus Imperatorum Palatinae muris primariis, nihil tamen hic Architecti deslexerint. Parallela quidem constituitur in ichnographia Panviniana, at id ex alucinatione praesectorum fabrum prosectum est, qui Panvinio typum praebuere. Nos vero cum acus magneticae tum geometrici quadrantis ope collatione instituta, deprehendimus angulum ab illa essici graduum 15 cum trium aularum prospectu, ac proinde 105 graduum cum earumdem & cavi aedium lateribus, cujusmodi

angulum figura oftendit.

Spatium item conveniens in tabula hac noftra tribuitur facellis triginta atque aedibus fedibusque totidem triginta Curiarum Romuli, praeter Saliorum Palatinorum proprias, quas in medio statuimus hujusce Romae Quadratae. Visa quidem est quibusdam collis area non satis ampla, ut id aedificiorum intra ejus fines consisteret. Verum quicumque spatium dimenfus fuerit pedes 600 latitudinis habens, longitudinis vero adhuc plures, qui numerantur ab Arcu Titi ad Metam sudantem & Constantini Arcum ex una parte, ex alia ab Arcu Titi ad hortorum Spadanorum prospectum atque ad ambitum Romae Quadratae, quod spatium aequat longitudinem Vaticanae Basilicae a cathedra ad ostii limen, cumque aeque latum ac longum sit, aream continet areae ipsius Basilicae duplam (hujus namque latitudo dimidio lon-

puossi agevolmente comprendere, che vi sia luogo bastante a ricavarvi il Quartiere de' Pretoriani di guardia, ed il Sacrario de Salj Palatini, e le trenta Curie delle Tribu, come in uno spazio due volte largo ed altrettanto lungo, quanto è la Basilica Vaticana, nella quale oltre alla navata di mezzo capace di contenere tutto il Clero di Roma nelle funzioni più solenni e quelle tante migliaja d'uomini, che vi concorrono, resta sito intorno per ricavare trenta cappelle, ognuna di esse poco minore di una delle sale laterali ora scoperte negli orti Farnesi del Palatino, per ricettarvi gli Ufficiali di ciascheduna con quel numero di persone, che spazio così vasto comprenderebbe. Aggiungasi che il concorso alle trenta Curie di Romolo non era d'ordinario in tutte ad un tempo istesso, ma in giorni partitamente distinti per le feste di ciascheduna: come da Dionigio nel lib. 2 facilmente raccogliesi.

Parmi adunque di collocare a ragione oltre il Corpo di guardia, che corrisponde al sito dell' atrio e del vestibolo del Palazzo per piedi 250 di sua estensione, le Curie vecchie di Romolo ne lati, che circondano questo spazio, parte dentro la muraglia antica giudicata da Panvinio della Roma Quadrata di Festo, e parte fuori, nel modo, che rappresenta la pianta da noi formata sugl'indicj de vestigj di questi muri, e l'autorità degli Scrittori antichi, che le descrissero.

longitudinis aequalis est ) is facile intellexerit fatis ibi loci esse, ut commode statuantur militum Praetorianorum stativa, & Saliorum Palatinorum Sacrarium, & Tribuum Curiae triginta: quippe cum spatium illud duplo latius sit Vaticana Basilica, eidemque par longitudine, qua in Basilica praeter aream mediano subjectam fornici, aptam universo Romano Clero in sollemniis celebrioribus excipiendo totque hominum millibus eo convenientium, fatis adhuc circa illam est loci, ubi facella triginta consistant; quorum fingula paullo minora fint una ex aulis medianam intercipientibus, quae modo in Farnesianis hortis in Palatio detectae sunt, ad Praefectos Curiae cujuslibet recipiendos, cum ea hominum multitudine, quae tanto ambitu contineretur. Adde, non eodem fere tempore omnes Romuli Curias, fed alias aliis diebus pro cujusque festis frequentari sollemne suisse: ut facile ex Dionyfii lib. 2 colligitur.

Jure ergo videntur mihi praeter stativa refpondentia Domus atrio ac vestibulo pedibus suae longitudinis 250, veteres Romuli Curiae locari in lateribus circumjacentibus illi spatio, partim intra ambitum antiqui muri, quem judicavit Panvinius suisse Romae Quadratae a Festo dictae, partim extra, uti exhibet ichnographia a nobis conformata ex indiciis, quae murorum illorum vestigia praebent, & Scriptorum veterum auctoritas, qui eas descripserunt.

Cccc Mul-

Molto più comodo riesce il collocare sul medesimo colle il Sacrario de Sali col loro seggio, e le guardie de Pretoriani, con le sale e tempietti delle trenta Curie di Romolo dopo il ristoramento da Domiziano fatto del Palazzo degl'Imperatori. Perciocchè, se da un lato solo della scalinata, dell'atrio, e del cortile, cioè da quello che dall'Arco di Tito volge a Levante verso l'Arco di Co-Stantino, resta sito sufficiente per tutte le dette fabbriche; molto più abbonda, quando dall' altro lato, che dal portone degli orti Farnesi prolungasi a Ponente verso le Chiese di S. Maria Liberatrice e di S. Teodoro sul Foro Romano e sul Gomizio, resta del colle Palatino altrettanta parte, che si vede ancora oggidì tutta ripiena di grandi arcate di fabbriche per sostenere ad un piano corrispondente all'orientale e templi, e Curie, ed alloggiamenti di guardie, che corrispondano al fianco opposto, restando così in mezzo lo spazio della scalinata, del vestibolo, e dell'atrio del Palazzo nel modo, che segna la pianta da noi proposta. Corrisponde altresì al Sacrario de Salj del lato orientale il sito del Lupercale, di cui si parlò nel fine del capitolo 7, e si mostrò col Nardini essere stato verso l'angolo occidentale del colle Palatino, che soprasta a S. Maria Liberatrice ed al Comizio. Se nella parte orientale ogni Tribù ottenne l'antiche Cu-

Multo commodius statui potest in eodem colle Sacrarium sedesque Saliorum, & statio Praetorianorum militum, aulaeque & facella triginta Curiarum Romuli, ubi ad instauratam a Domitiano Imperatorum Domum animus advertatur. Etenim, si ab uno tantum scalarum atque atrii & cavi aedium latere, hoc estabeo, quod ab Arcu Titi ad Constantinianum in Orientem vergit, in Palatio pro iis aedificiis omnibus satis est loci; multo plus erit, si ab alio latere; quod a maxima hortorum Farnesianorum porta ad Occidentem producitur templa versus D. Mariae Liberatricis & D. Theodori supra Romanum Forum atque Comitium, aequalis reliqua sit collis portio, quae quidem etiamnum conspicitur magnis ubique aedificiorum fornicibus occupata, substructorum ad sustinenda eodem, quo pars orientalis est, libramento & templa, & Curias, & stationes militum, quae ad latus oppositum responsum habeant, scalarum, vestibuli, atque atrii Palatinae Domus loco fic intercepto ea ratione, quae ab ichnographia nostra indicatur. Saliorum quoque sacrario in orientali parte constituto Lupercalis respondet locus, de quo in calce 7 capitis dictum est, quodque cum Nardino ostendimus fuisse ad angulum occidentalem collis Palatini templo D. Mariae Liberatricis & Comitio imminentem. Si in orientali plaga unaquaeque Tribus Curias suas antiquas obtinuit ad festa

rie per celebrarvi le feste; in questa occidentale pote ottenerle per adunarvist a dare it voto in occasione de comizj tributi. Onde per ogni verso proporzionata vedesi questa distribuzione da un fianco e dall'altro della scalinata ed ingresso nel Palazzo, avendo da un canto e dall'altro Quartieri e Corpi di guardia per li custodi del corpo del Principe, quinci i due Archi, di Ottavio, e di Tito, quindi gli altri due, di Germanico, e Domiziano, di qua il Sacrario de' Salj, di là quello de' Luperci, Gollegi di Sacerdoti del pari instituiti da Romolo sul Palatino, e sale e templi per le trenta sue Curie, a Levante per adunarvisi per le lor feste nel proprio seggio, a Ponente per raccogliervisi a dare i suffragj nel comune comizio. Così venivano i Cesari ad avere sotto gli occhi e riguardare dal proprio Palazzo, e come Imperadori, le loro milizie, e come Sovrani, il loro popolo, e come Pontefici Massimi, le cose sacre della lor Roma, risedendo nel mezzo di questo sito assegnato da Romolo e da Numa alli più antichi lor Sacerdoti, e da essi e dagli altri Re al governo politico della nazione. Onde avverasi la descrizione fattane da Virgilio nel 7 della Eneide sotto figura della Reggia del Re Latino con la espressione delle Curie, dell'armi, del lituo di Romolo, e degli ancili, e riconosciuta da Servio nelle sue annotazioni col dire: Domum,

concelebranda; credibile est in hac occidentali alias obtinuisse, quo in tributis comitiis ad suffragia ferenda coiret. Itaque juxta hanc partitionem perspicuum est, ad utrumque latus scalarum atque introitus esse omnia apte posita: cum hinc inde stationes habeantur & custodiarum sedes, Principibus tuendis advigilantium, hinc Octavii Arcus & Titi, inde Germanici & Domitiani, rursus hine Saliorum, inde Lupercorum Sacrarium, quae ambo Collegia fuere Sacerdotum a Romulo aeque constituta in Palatio, tum aulae ac templa pro Curiis ejus triginta, in orientali quidem parte, quo ad follemnia fua in propriis sedibus celebranda, in occidentali vero, quo ad ferenda fuffragia in comitiis communibus convenirent. Hoc pacto Caesares subjectos habebant oculis, eque Domo sua prospiciebant; & tamquam Imperatores, milites fuos, & populum, tamquam Principes, & Romae suae sacra, tamquam Pontifices Maximi, medium haec inter loca incolentes, quae Romulus & Numa prioribus Romae Sacerdotibus attribuerant, quaeque iidem & ceteri deinde Reges politiae caussa coëuntibus adsignaverant. Quae descriptionem loci hujus comprobant, quam Virgilius exhibuit Aen. 7 fimulata Latini Regia, nominatim recenfens & Curias, & arma, & lituum Romuli, & ancilia: quod etiam Servius agnovit, haec in adnotationibus fuis inquiens: Domum, quam in Palatio diximus ab Dddd . Aumum, quam in Palatio diximus ab Augusto sactam; per transitum laudat: & quasi in Laurolavinio suisse commemorat. Offervisi la descrizione di Virgilio:

Tectum augustum, ingens, centum subli-

me columnis

Urbe fuit fumma, Laurentis Regia Pici, Horrendum filvis & relligione parentum. Hinc fceptra accipere & primos attollere fasces

Regibus omen erat. hoc illis Curia tem-

plum,

Hae facris sedes epulis. hic ariete caeso, Perpetuis soliti patres considere mensis.

Multaque praeterea facris in postibus arma.

Ipse Quirinali lituo, parvaque sedebat Succinctus trabea, laevaque ancile gerebat

Picus equum domitor.

Siegue Servio a riconoscervi questi arnesi, e particolarmente quelli degli Auguri nel lituo di Romolo e nella trabea, e poi quelli degli altri antichi Sacerdoti di Romolo e di Numa a canto la Reggia de Principi sul Palatino. Ancile. Scutum breve. Regnante Numa, caelo hujusmodi scutum lapsum est: & data responsa sunt, illic sore summam imperii, ubi illud esset..... Septem suerunt paria, quae imperium

Augusto factam; per transitum laudat: & quasi in Laurolavinio suisse commemorat. Virgilianam descriptionem attende:

Tectum augustum, ingens, centum subli-

me columnis

Urbe fuit summa, Laurentis Regia Pici, Horrendum silvis & relligione parentum. Hinc sceptra accipere & primos attollere fasces

Regibus omen erat, hoc illis Curia tem-

plum,

Hae sacris sedes epulis, hic ariete caeso, Perpetuis soliti patres considere mensis.

Multaque praeterea sacris in postibus arma.

Ipse Quirinali lituo, parvaque sedebat Succinctus trabea, laevaque ancile gerebat

Picus equum domitor.

Pergit Servius, haec instrumenta in Palatio juxta Principum Regiam suisse colligens, ea in primis, quae ad Augures pertinebant, in lituo Romuli ac trabea, tum deinde, quae ad veteres alios Sacerdotes Romuli ac Numae. Ancile. Scutum breve. Regnante Numa, caelo bujusmodi scutum lapsum est: & data responsa sunt, illic fore summam imperii, ubi illud esset ...... Septem fuerunt paria, quae imperium Romanum tenent, acus Matris Deum, quadri-

perium Romanum tenent, acus Matris Deum, quadriga fictilis Vejorum, cineres Orestis, sceptrum Priami, velum Ilionae, Palladium, ancilia.

E con ciò parmi che rimanga confermato il nostro disegno della Reggia de Gesari per la descrizione fattane dal Poeta, e confrontata con l'originale da Servio, che la vedeva non ancora al suo tempo distrutta, non meno nel vestibolo e nell'atrio riseriti nel cap.7, che nelle strutture nel presente riconosciute prossime all'atrio, e nelle pertinenze accennate, parte necessarie alla sicurezza del Principe, quali sono le Guardie delle milizie, parte convenienti al decoro dell'Arbitro supremo delle cose di loro Religione, come la vicinanza de Collegi de Sacerdoti sondati da Romolo con la Città, e del luogo destinato alla custodia de pegni più sacri dell'Imperio, così creduti dalla di loro superstizione.

#### CAPITOLO DECIMO.

De'Bagni della Cafa di Tiberio.

Questo titolo solo su qui in ristrettissimo spazio a minuti caratteri dall'Autore inserito, per frapporre di poi tra il precedente e'i seguente capitolo, quanto de' Bagni accennati o scrisse in altre carte, o volea certamente scrivere. Ch'egli avesse in pensiero di darne una piena e separata descrizione, e già l'avesse ideata, si ravvisa per certa cosa non tanto dalla menzione, che più volte ne sa nell'opera, quanto dalle promesse fatteci alla pag. 44, e replicatamente alla 244. Queste ci secero nascere, e viva per lungo tempo ci mantennero in cuor la speranza di non lasciar voto il presente luogo, e di trovar anche incisa alcuna tavola di que' Bagni, o almen di essa preparato il disegno a penna. Ma nè questo capitolo, nè di esso un frammento, quantunque minimo, nè rame alcuno, o disegno de'Bagni a penna ci è mai venuto satto di rinvenire. A noi non è paruto di dovere perciò oltrepassare ed occultare esso benchè nudo, tisolo, assinchè si veda che ad una parte si considerabile del Palazzo non avea dimenticato l'attentissimo Autore di assegnar nel suo libro il dovuto luogo.

ga fictilis Vejorum, cineres Orestis, sceptrum Priami, velum Ilionae, Palladium, ancilia.

Atque ita quidem novum calculum accedere opinor diagrammati nostro Regiae Caesarum ex illius descriptione, quam exhibuit Poëta, & cum ipsa re Servius contulit, qui Domum illam lustrabat oculis aetate sua adhuc stantem, neque minus vestibulum atque atrium, de quibus 7 capite diximus, intuebatur, quam aedificia, quae hoc capite agnovimus atrio proxima, quaeque adjecta memoravimus, partim, quod necessaria essent Principum securitati, cujusmodi militum stationes sunt, partim, quod decori convenientia supremi rerum ad Religionem pertinentium moderatoris, ut prope Regiam tributae aedes Sacerdotum Collegiis fimul cum ipsa Urbe a Romulo constitutis, & locus iis adservandis paratus, quae maxime facra Imperii pignora, id suadente gentis superstitione, habebantur.

# CAPUT DECIMUM.

De Balneis Domus Tiberianae.

Hunc tantummodo titulum hic minutioribus ob arctiffimi spatii angustias litteris Auctor inferruit, quo deinde inter superius & subsequens caput ea inferrer, quae de iis Balneis aut aliis chartis inscripsit, aut certe inscribere meditabatur. Propositum illi suisse peculiarem eorum atque absolutam descriptionem proserre, eamque mente conceptam habuisse, perspicue constannon tam ex facta in hoe opere saepius eorumdem mentione, quam ex ipsius, pollicitationibus, quas pag. 44 legimus, iterumque pag. 244. Hae nobis spem secerumt, quam eriam diu aluerunt, nobe vacuum locum hunc-a nobis relictum iri, ac praeterea aut aerearum aliquid tabularum, aut calamo saltem exaratum diagramma eorum Balneorum aliquod prosiliturum. Verum neque caput hoc, neque ullum vel minimum ipsius fragmentum, neque in aere vel chartis inscriptas ullas Balneorum icones reperires umquam concessir. Nobis non ideo praeterendus atque occulendus, nudus licet, ipse titulus visus est, nimirum un constet, non oblitum suisse Auctorem soleleris sum un insigni Palatini aedissicii parti locum in libro convenientem tribuere.

Eeee

CA

#### CAPITOLO UNDECIMO.

Della firmtura del Palazzo estesa da Nerone dal Colle Palatino sino all' Esquilino, poco appresso abbattuta da'successori, e principalmente da Tito, che in quel sito eresse le Terme del suo nome, e della vastità di quell'Ediscio di Nerone da esso nominato la Casa Au-

Eci proponimento nel capitolo 6 di non disegnare la pianta del Palazzo de Cesari, quale fosse nell'età a Domiziano anteriore, rimanendoci del solo stato d'allora più sicuri i vestigj nella scoperta delle gran sale, che ci banno introdotto a riconoscere l'altre parti non del tutto abbattute, e bastevolmente manifestate parte da' muri, che restano in piedi, parte dagli Scrittori di que tempi, che ne libri lor ce le additano. Sembrerà ora ch'io mi discosti da quella risoluzione, mentre propongo in questo capitolo di dare qualche notizia, e forse alcun disegno della prodigiosa Aggiunta fatta da Nerone al vasto Palazzo, che già occupava tutta l'ampiezza del colle Palatino, e tutta abbracciava la prima Città di Romolo Fondatore. Parrà in oltre troppo ardito l'azzardo: mentre di quella aggiunta fu così odiosa la memoria a prossimi Successori; che non contenti di vederla deformata dall'incendio, per estinguerne del tutto il nome, Vespasiano vi alzò il Tempio alla Pace e l'Anfiteatro, compiuto poscia da Tito, che dedicollo, e pres-

#### CAPUT UNDECIMUM.

De strudura aedisiciorum a Nerone Domui Palatinae adjedarum, produdorumque a Palatio ad Exquilias, paullo post a successoribus dejedorum, praesertim vero a Tito, qui suas ibidem Thermas erexit, deque amplitudine Neroniani illius operis a Nerone Domus Aureae nomine nuncupati.

Onstitutum mihi est cap. 6, Domus Caesa-1 rum non fignare vestigium, cujusmodi ante Domitiani tempus fuerit, quod ejus tantum, quae tunc exstitit, conformationis certiora supersint vestigia in detectis nunc aulis ingentibus, quae aditum nobis aperuere ad pernoscendas partes ceteras, non prorsus deletas, & fatis manifestas partim ex muris etiamnum stantibus, partim ex temporum illorum Scriptoribus, qui eas nobis in libris suis innuunt. Videbor forte a proposito nunc recedere, qui velim hoc capite notitiam aliquam tradere, & aliquam fortassis iconem stupendi illius Additamenti, quo peramplam Domum Nero auxit, quae jam sola totam occupabat collis Palatini amplitudinem, & veterem Romuli fundatoris Urbem universam complectebatur. Nimium praeterea conatus hujusmodi prae se feretaudaciae: Neronianae quippe additionis tanta fuit apud proximos post illum Imperatores invidia; ut non satis habentes, quod eam ex incendio deformem viderent, ad ejus nomen omnino abolendum, Vespasianus quidem in ea Templum

so quello eresse le sue Terme, e seppelli ne fondamenti delle sue fabbriche ogni vestigio di quelle moli. Contuttociò io non dispero che sia per non dispiacere il tentativo di figurarne qualche modello, nè sia per ascriversi a temerità l'investigarne la disposizione. Sappiamo della Casa Aurea di Nerone la estensione sino all' Esquilie. Ci è noto il Vestibolo, e del medesimo la grandezza e l'ornato. Vestibulum ejus fuit, in quo colossus exx pedum staret ipsius effigie. Sveton. in Ner. cap. 31. Nota ci è parimente l'ampiezza di alcune altre parti di quello sterminato edificio. Tanta laxitas, ut porticus triplices milliarias haberet, item stagnum maris instar, circumseptum aedificiis ad urbium speciem. Il sito del colosso, che ha dato il nome di Golosseo all'Anfiteatro erettogli in faccia; ci manifesta che all'Atrio collocato nel mezzo de due colli, Palatino ed Esquilino, pareggiati con piani corrispondenti (siccome orora farò conoscere) convien disporre dall' una parte, e dall'altra ale di Palazzo, e fabbriche aderenti, quanto si possa simili. Perciò avendo noi nel Palatino già divisata la disposizione e l'accompagnamento delle fabbriche di Augusto con quelle di Tiberio e Caligola, e di due Case, dette Domus Augustana, e Domus Tiberiana, formato un solo corpo di Palazzo; se questo corpo diviene la metà di un altro il doppio maggiore, diviso in piani corrisponden-

plum Pacis erexerit, & Amphiteatrum, quod Titus deinde perfecit ac dedicavit, qui & juxta illud Thermas suas posuit, inque aedificiorum fuorum fundamentis ponendis omne molium illarum vestigium obruit. Haud tamen spe destituor, lectori non ingratum fore tentamen typialicujus formandi, nec datum iri temeritati, quod earum situs persequar investigando. Novimus Domum Neronis Auream in Exquilias usque productam. Vestibulum, ejusdemque magnitudinem & ornatum novimus. Vestibulum ejus fuit, in quo colossus exx pedum staret ipsius effigie. Sveton in Ner. cap. 31. Aliarum item quarumdam partium immensi illius aedificii nota est amplitudo. Tanta laxitas, ut porticus triplices milliorias baberet, item stagnum maris instar, circumfeptum aedificiis ad urbium speciem. Locus colossi, ex quo Colossei nomen traxit Amphitheatrum illi e regione exstructum; nos docet, ad Atrium interpositum collibus Palatino & Exquilino pari utrimque planitie aequatis (ut mox oftendam) disponenda esse hinc inde Domus latera atque adnexa aedificia, quam fieri possit, simillima. Quare, cum nos in Palatino ostenderimus aedificiorum Augusti positum, eorumque ad illa responsum, quae Tiberius & Caligula statuerunt, atque ex duabus Domibus, Tiberiana & Augustana, unum Domus Palatinae corpus efformaverimus; si hoc ipsum duplo majoris corporis dimidium fiat, in alio etiam di-Ffff midio

denti nell'altra parte, il quale prenda nel mezzo il gran vestibolo con l'atrio e cortile; non siamo tanto all'oscuro della forma dell'edificio nella parte abbattuta; che l'altra preservata non ce la mostri. Siamo già accostumati ad immaginarci oltre ogni credere magnifica la structura per le ampie sale ornate di auguste moli de colossi, colonne, e membra di Architettura le più ricche di ornamenti, che siano state sinora vedute. Sappiamo l'ardire degli Architetti, de quali si valse Nerone, portato sempre a tentare miracoli d'arte: mentre taluno gli propose di congiunger due mari con togliere l'istmo al Peloponneso, altri dal lago Averno ad Ostia far un canale di 160 miglia, per navigare fuori del mare con grofse navi, e due galee a cinque ordini incontrarvist senza toccarsi. Leggiamo l'altezza del colosso, e la estensione de portici eretti in questo edificio. Niuno ci ristringa l'idea, ma ci lasci impegnare a credere fatto dagli Architetti di Nerone il disegno per accompagnare con altrettanto di fabbrica sull' Esquilie quello, ch'eretto vedevasi da tutti i Principi antecessori sul Palatino.

Cominciò egli la esecuzione d'un tal progetto col fondare prima un passaggio dall'antico Palazzo di Augusto al suo nuovo sull'Esquilino, e disselo Domus Transitoria, il quale dal sito, ov'è l'Arco di Tito, portasse

agli

midio eadem libramenta servantis, quod magnum vestibulum cum atrio cavaedioque intercipiat; non adeo forma deletae aedificii partis obscura fuerit; quin eam pars superstes ostendat. Jam concipere mente adfuevimus eam structurae magnificentiam, quae fidem omnem excedat, ex amplis aulis, quas augustae decorarunt colosforum moles, columnaeque, & architectonica membra, omnium, quae adhuc quisquam viderit, ornatissima. Scimus Architectorum animositatem, quorum opera Nero ille usus fuit, cujus semper studium ad tentanda artis miracula ferebatur. Fuit quippe, illi qui propofuerit duorum marium conjunctionem, isthmo Peloponnesiaco tollendo: fuit, qui incitaret, ut ab Averno ad Tiberis oftia 160 paffuum millibus alveum duceret, in quo extra mare magnae naves excurrere, & contrariae quinqueremes duae commeare possent, nihil sese invicem collidentes. Legimus colossi altitudinem, & magna porticuum in hac Domo erectarum spatia. Nemo imaginandi vim nostram cohibeat, sed adduci nos quisque sinat, ut a Neronis Architectis eam operis formam constitutam putemus, qua aedificia ab omnibus antea Principibus in Palatio erecta tantumdem aedificiorum in Exquilis aequaret.

Coepit Nero ejusmodi consilium exsequi, primo aedes ponens transitum praebentes ab antiqua Augusti Domo ad novam usque Exquili-

nam,

agli orti Mattei fotto S. Pietro in Vincoli: e nel mezzo di questo tratto aprì il Vestibolo, ed alzò il Colosso di 120 piedi con la sua efficie, che rispondeva in faccia al luogo del Coliseo, tra il giardino del Monastero di S. Francesca Romana e quello del Conservato: rio delle Mendicanti, detto per l'avanti Orti Carpensi. La strada, che dalla Meta sudante conduce all'Arco di Tito; fiancheggia questo passaggio e quel vestibolo dalla parte di Mezzodi: e da Tramontana similmente vi haffila quella, che dall'Anfiteatro porta nella Suburra. Alla prima sovrasta il piano della Polveriera, nel quale abbiamo disposto il Corpo di guardia per la Coorte destinata alla custodia del vestibolo Palatino. Alla seconda è sovrapposto il piano degli orti Matteil, elevato a pari altezza di livello con quello della Polveriera.

#### Manca il rimanente:

Si daranno, ciò non ostante, al fin del volume le tavole appartenenti a questo capitolo ed al compimento dell'opera, giacchè preparolle l'Autore, anzi, come quasi tutte l'altre, le fece incidere in rame, toltane la più grande, che si è fatta intagliar què in Verona sopra il disegno ritrovato di perito ed accurato Architetto, di cui mostra il nome.

A queste, presa la congiuntura, si premetteranno altre tavole trovate parimente allessite, e dall'Autore o promesse, come la ricopiata dalla già nota di Stefano di Perac, di cui alla pag. 118, e quella del Prospetto orientale, di cui alla pag. 266, o toccate con qualche indicio di voler darle, come quella del Prospetto Meridionale accompagnata dalla Panviniana ristretta in picciolo, entrambe nel medessimo luogo accennate. Delle quali tavole la prima e l'ultima trovamme tra le scolpite.

nam, easque Domum Transitoriam vocavit, quae a loco, in quo situs est Arcus Titi, ad Matthaeiorum hortos duceret sub D. Petri ad Vincula: in medio autem hujus spatii Vestibulum pandit, erexitque Colossum pedum altitudine 120, imaginem sui referentem, qui contra Amphitheatri locum stetit, inter hortos hinc Coenobii D. Franciscae Romanae, inde Conservatorii, quod vocant, Mendicantium Puellarum, qui prius Horti Carpenfes dicti. Via, quae a Meta sudante ducit ad Arcum Titi; ad latus est transitorii hujusce aedificii ac vestibuli ad Meridiem, ad Septemtriones itidem ea, qua ab Amphitheatro ad Suburram pergitur. Priori planities imminet Pulverariae, in qua posuimus stativa Cohortis ad vestibuli Palatini custodiam collocatae. Supra alteram area hortorum Matthaeiorum attollitur, folo Pulverariae par altitudine.

# Reliqua desiderantur.

In calce tamen voluminis tabulae praebebuntur ad caput hoc & complementum operis pertinentes, quando illas Auctor paravir, quin etiam in aere, ut alias prope omnes, inscribendas curavit, si maximam excipias, cujus hac in urbe typus caelatus est ex invento periti aeque ac sollertis Architecti diagrammate, cujus nomen praesert.

Eisdem, opportunitate loci suadente, alias quassam tabulas praemittemus, quas item paratas invenimus, quasque Auctor aut pollicitus est, ut eam, quae descripta est ex jam vulgata Stephani de Perac, de qua pag. 118, atque eam, quae Prospectum orientalem exhibet, de qua pag. 266; aut leviter verbis attigit, sutturae editionis aliquo simul indicio adjecto, ut eam, qua meridiana exhibetur Orthographia, simulque Panvinianam intra breviores mensuras contractam, de qua utraque ibidem est sermo. Quarum tabularum primae ac postremae typi aerei inter reliquos occurrerunt.

Ffff

IN-

# INDICE DECAPITOLI.

| Cap.I. Occasione del formare e del pubblicare l'Opera presente della             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Thanks, Aleato, ed Offiament del Talazzo degli antioni                           |
| in Roma. Pag.                                                                    |
| Cap. II. Ripartizione dell'Opera.                                                |
| Cap. III. Idea generale del sito ed estensione così del Monte Palatino, com      |
| dell'abitazione degl'Imperatori Romani su quello fondata.                        |
| Cap. IV. Piante del sito del Monte Palatino, e delle ruine del Palazzo de'Co     |
| fari ivi scoperte, date in luce dagli Scrittori di antichità.                    |
| Cap. V. Notizie più certe della struttura del Palazzo de' Cesari somministrat    |
| dalla scoperta de' Saloni negli Orti Farnesiani : de' quali si dà la Pianta, e l |
| Elevazione. 4                                                                    |
| Cap. VI. Si propone la pianta intera del Palazzo Imperiale esseso per tutto      |
| Colle Palatino, e rifondato in molte parti, perfezionato, e ridotto a miglio     |
| re simmetria da Domiziano.                                                       |
| Cap. VII. Dell'Ingresso al Palazzo de'Cesari Augusti così ingrandito, e de       |
| Vestibolo, Atrio, e Cortile del medesimo, e Pianta di essi. 16                   |
| Cap. VIII. Elevazione o Proffilo delle parti del Palazzo, delle quali si è parle |
| to e si e data la pianta nel Capitolo precedente, cioè della Scalinata, Vest     |
| bolo, Atrio, e Cortile.                                                          |
| Cap. IX. Dell'Alloggiamento o Quartiere delle Guardie destinate al Palazz        |
| de'Cesari Augusti in vicinanza dell'atrio e del vestibolo, e dell'altre fabbr    |
| che prossime al Quartier suddetto, non demolite da' Principi, delle quali rest   |
| vestigio a' dì nostri, e memoria appresso degli Scrittori. 26                    |
| Cap. X. De' Bagni della Cafa di Tiberio.                                         |
| Cap. XI. Della struttura del Palazzo estesa da Nerone dal Colle Palatino sin     |
| all'Esquilino, poco appresso abbattuta da'successori, e principalmente da T      |
| to, che in quel sito eresse le Terme del suo nome, e della vastità di quell'Ed   |
| ficio di Nerone da esso nominato la Casa Aurea.                                  |
|                                                                                  |

# C A P I T U M.

| Cap.I. O Ccafio scribendi, vulgandique hujus libri, in quo agitur de I. graphia, Orthographia, partibusque inservientibus ornamento | chno   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| graphia, Orthographia, partibusque inservientibus ornamento                                                                         | Ro     |
|                                                                                                                                     | g. 3   |
| Cap. II. Operis Divisio.                                                                                                            | 13     |
| Cap. III. Idea generalis situs, atque ambitus cum Palatini montis, tum Do                                                           |        |
| Impay at oversy Dans assume 11: 1                                                                                                   | . 19   |
| Cap. IV. Descriptiones superioris areae Palatini montis, & vestigiorum dirutae                                                      |        |
| giae Caesurum ex reliquiis ibi detectis, ut per antiquarum rerum Scriptore                                                          | s in   |
| lucem prodierunt.                                                                                                                   | 31     |
| Cap. V. Exploratius cognita de structura Domus Caesarum ex detectis amp                                                             | lills- |
| mis Aulis in Hortis Farnesiorum. Earum Ichnographia, & Orthographia.                                                                | 49     |
| Cap. VI. Ichnographia totius Imperatorum Regiae universum Palatinum co                                                              | llem   |
| occupantis, & a Domitiano pluribus in locis iterum exstructae, perfectae,                                                           | 6      |
| ad meliorem symmetriam redactae.                                                                                                    | 91     |
| Cap. VII. De Introitu ad Domum Caesarum Augustorum sic amplificatam,                                                                | ejus-  |
| demque Vestibulo, Atrio, & Cavo aedium, borumque Ichnographia.                                                                      | 169    |
| Cap. VIII. Orthographia sive Sectio partium Palatinae Domus, de quibus                                                              | egi-   |
| mus, & quarum Ichnographiam exhibuimus superiori capite, idest Scalara                                                              | m .    |
| Vestibuli, Atrii, & Cavi aedium.                                                                                                    | 242    |
| Cap. IX. De Castris seu Statione militum ad tuendas Palatinas Caesarum.                                                             | Au-    |
| gustorum Aedes prope atrium ac vestibulum sita, deque aedificiis aliis, a                                                           | иае    |
| Stations erant proxima, neque a Principibus fuere dejecta, quorum boc t                                                             | em-    |
| pore vestigia permanent, & mentio apud Scriptores occurrit.                                                                         | 69     |
| Cap.X. De Balneis Domus Tiberianae.                                                                                                 | 93     |
| Cap.XI. De structura aedificiorum a Nerone Domui Palatinae adjectorus                                                               | m,     |
| productorumque a Palatio ad Exquilias, paullo post a successoribus dejectoru                                                        | 771 -  |
| praesertim vero a Tito, qui suas ibidem Thermas erexit, deque amplitud                                                              | ine    |
| N Programs allists above a November 1 A                                                                                             | 9.5    |

304

## ERRATA.

## CORRECTA.

| pag. | verlu       |              |               |
|------|-------------|--------------|---------------|
| 5.   | <b>3</b> I. | parafflet    | paraffet      |
| 37-  | 9.          | emptam a     | emtam de      |
| 40.  | 8.          | Bibliotheche | Biblioteche   |
| ,    | 16.         | exdra        | exedra        |
| 47.  | 5-          | Gracae       | Graeca        |
| 62.  | IZ.         | Ammazzoni    | Amazzoni      |
| 71.  | 15.         | inchoaptum   | inchoatum     |
| 90.  | 19.         | apppunto     | appunto .     |
| 149. | II.         | fervta       | fervata       |
| 207. | 17.         | inter strias | inter striges |
| 244. | 7°<br>8.    | fefto.       | quinto.       |
| 245. | 8.          | сар. 6.      | cap. 5.       |
| 251. | 14. 15.     | neagidum     | ne dumagi     |















Bases antiqui operis è candido marmore elegantissimè sculptae, que in Basilicà pracipuà, sive Aut ad ejus ingressum interiùs sitas è flavo marmore probatissimo (vulgo (riallo unios), Figura ad meneuram pototypi ceacta unius

Balthafoar Gabbuggiani delm et sculp



à Regià Domis Tiberiana, in Palatio Caesarum à Domitiano instaurata fulciebant columnas assurgentes ad altitudinem pedum XVIII, ibidem repertæ cum columnis anno MDCCXXIV.





Trabeatio, de cuius zophoro dictum est pay: 55, item 65.

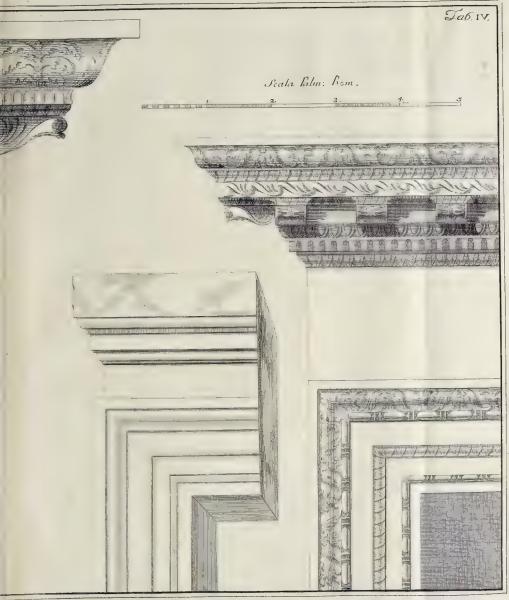

rum maxime aule ornamenta.





Orthographia et conspectus interior amplifsima Basilica, in Palatio Casarum detectae anno MD Tiberiana, post incendia Neroniana, et Vitelliana, à Domitiano Princip



c c x x IV. intra c I Cortos Farnesianos Palatini collis, qua parte superfunt vejtigia Domus ipo reflituta juxta c Suetonium, Plutarchum, C Nartialem, et Statium ~~





1. Imp Titus coronatus et velatus sacrificat super aram 2. frugibus et fructibus r quorum alter mappum sinistro humero impositam, et manu dextera vas lu ejusdem Collegii, cuius sacra peragebantur Anaglyphum nurn Uuronymus Rossi incid



tam. 3. Adstant coronati lictores cum fascibus laureatis 4, et tibicen, et 5 camilli, le prafert: 6 Romà pariter adstante et togatis aliquot, fortasse s'acerdotibus um repertum anno MDCCXXII in Palatio Cafarum intra Hortos Farnesianos







Scala Pedum Indicationes adhibite ad Ichnographiam partis Orientalis Palatii Caefarum que et DOMVS AFGYSTANA Theatrun 🛧 🕰 Cavedium Majus, quod etiam dicitur Hippodromus Palatinus . A Bahedra, sive Hemicyclus in Odei formam constructus ad colebranda Musica cer: tamina Apollini Palatino. Pars illius maxima superftes visitur in Vinea Cotlegii S. Thoma Anglorum una cum parietinis indicatis perduplex Alphabetum Latinum literis Capitali: bus, et minusculis : qua omnia con: stituunt dimidium Domus Augustanç + 5 6 in solo ejusdem Vinea fundatum. 1 Reliqua pars Domis Augusti indicata ci: fris Arabicis numerorum ab 1.ad 30 ferme disjecta est. Superfunt atta men nonnulli parietum tractus in Coe-nobio et Horto P.P. Franciscanorum S. Bonaventura ex numeris 1.2. &c. ad 24. et in proximis privatorum. Œ fundis ex 25. ad 30. Circa sedem nume. rorum 1. 25. 25. 24. iherakVineaRon: cionia in qua Templum Apollini Ac: tiaco ab Augylo conditum exilitisse con. stat ew Peterum scriptorum (climoniis, etDanaidum signis ibidem repertis. 2 8 8 1.4.5.8. Aula ampliores, quarum parie tinas in 4.5,7 superfittes cum Pavinio referimus ad Bibliothecam Græcam et Latinam templi Apollinis Palatini hic, uti dizimus, ab Augusto conditi. Pars Mediana Palata Theatrum Tauri, e Indicationes appositae ad partem Medianam Palatii, ubi hodie Hori ubinunc Horti Co: Spada~ Adhibuimus literas minusculas Alpha: beti Graci in huius partis, ejusque membrorum recensione . a Β γ δ ε Theatrum Tauri à Pāvinio dicitur cuius superfunt parietine. & Cavedium hypethrum, per quod ad Theatrum patet accessus On 1 x Vestigia structure veteris hic vi: suntur, supra que recenter A des constructe ab Hortorum Dominis. Fortusse hine patuit ingressus ad Cave. dium + 1 Domus Augustung ante p of quam Tiberius et Cajus totum Collo D Z occuparent, adiectà Domo Tiberiana, et Domitianus suos Hortos Adonios hic \* × \$ \$ Horti Adonii expressi in Vestigio Veteris Roma, ubi à Domitiano exceptum Apol: P 6 lonium Thyangum scribit Philostratus, observante in Notis Bellerie à que como structura juxta morem Assyrium eru: dite explicatur. 'ADO Herti Der 100 **200** T de de la resta



Palatium Caefarum sub Augusto Principo fundation, à Tiberio et Caio successoribus amplificatum et ab Imp. Domitiano post incondia reparatum ornatumque

ex parte Orientali, que decte fiut DOMVS AVOVSTANA, cuius indicationes

vidð in margine að verso: etex parteOccidentuli, que appellata est DOMVS TIBERIANA

his constignate sequentibus cifris Arabicis a so adsoo, et s'ispris Lodiaci : ot ex parte Mediana utramque jungonte à Theatro Tuuri ad Hortos Adomios cujus diffinctise notas habes in margine adverses.

Indicationes adhibitae adlehnogr<sup>am</sup> partis Occidentalis Palatii Caefarum quæ et DOMVS TIBERIANA

Animero 30 ad 50 connotantur IrofAule Prysing unto gunquennum derector VAII. Amplichma est meddama 81: 9 matu numerie 32:35:49 45 que ma guificenter ornata columnis vignis colofies, exparation describitur pluribus iconsegnis. Eu Casaglio patetad an elem inpus fluori

ad candom ingressus in 8.

The Duranm lateralism dantra cahadrib
contine semicircularem sa filo qua
somiles figura alla constructa fierat
in trifesgo inferiori ad libramentum
Carigdii, cum ambulacro parallelo si
sy picturic ormato.

"Symmum and structumer inferiori tristo:
go, at ord divergionale... structum. Per
puritatum 3g. 4g. o. dividitura prosumisi
s. ulu-go 41 sec. renom predombive m3g
aut Hortes. Adonios, ubi picturis exculte
sunt; descensum surio ad cryptus ing.
Ce conclavi qu. 4g. patabato ditus. ad
Cevy dium Buthoroum 56 g. 9g.

Anamero 54, ad no paractica superio res ruinis vive efficientia e accis devideranter. Ped cryptopraticus in: numero quibus filicidentus polfim sus perfunt, et collem univerim porment. In directum frontis trium Aularum pro: ductà linea 30, 38 56, reperta suncho anno 1788, findamenta parietum, espretio sarum columnarum fragmenta, cum core: nda, ac sympano eleganticismò evulptic: que judicanismo per triunife e ad l'emplun Divo Augufto inche atum à Tiberio, età: Cajo aucosforre adjolutum, ust in ejus nut ruis. Intra num 60, cel 80, fragmenta infratonum Viscarie dicaterum, eta pistif y anut no sun sul signate videntur Clivum Visto rejunitare: quem Nardima quoque av les terum teglimenta lico tatuit.

Num 14 15 Vostijium Exhedre amplifsima f hic pariter spoetabatur cum ungentibus columnis que sunt mitiril porticita refrondentia alverfe circa 66 Exhedram A in Palatio Augusti.

Ex 72. ad 99. exitus nunc etam patet per posticum Palati ad subiocati Volabrum Cangedia Hypęthra 8, mg. 22 mg. J. hic signatus vunt, utadverse parti Orienta: lis Palatii respondeant.







Orthogruphia ingressus precipui Palatii Gaesarum-1 2 Arcus Titi. 2.3. Oradus Palatii. 3.4. Aria subdiralic anto Vestibulum. 4 5. Vestibulum. 5.6. Atrium. 6.9. Cavadium







(llyu e p.wedel monte Palatino della parte verfo levento, che riguarda il monte Celio. A nodimoftra par de ve crano lo svole per menture in detta ouesi è vero palazzo, nel qualo non molti giorni sono eve deli por la della figura e di inservizione pubblicato. Roma Copia della figura e di inservizione pubblicato. Roma



i casa d'Augusto B una nochia grando che era in merro dell'Atrio o vero cortile Palatino. Culleco, so bistissimi fragmenti di martro che ornaviano la ficociato di detta socila. D'un perro d'Aque = co dedicto palarro, e di tuto d'intento -2000. Gano da Perro e l'anno a 10 1.8.3%.











Jabrio.

Prospectus Palatii Caesarum supra Circum Maximum ex delineatione Păvinii lib. 1. Cap. 17 de Lu dis Circensibus, quam veustis ex parietinis ad huc superflitibus collegit (2000). AB, Domus Augustana. BC, Theatrum Tauri. CD, Domus Tiberiana.





Macellum Jugusti a jubiceto e Macello sictum, aMerone constructum ut nummug indicat : cui hine Templa duo adstant prossug quada equala et finulia Proximus prioribus est Arcus Titi, posterioribus Arcus alius a



rata et postica sui utriusque parte simul coniuncta, quorir in hortis S. Mariq Cove, àbhuc vestigia cernuntur; inde alia buo iis Verone àb introitum Domus Auree, ut Auctor censuisse videtur, positus.







Ichnographia duorum Templorum mutuo sibi posteriore sui par Nove, Macello Augusti adstantium ad Arcum Titi, et ut





adherentium, quorum extant reliquie in hortif S. Marie Ique Sectio, atque interior Orthographia.



#### Foldout Not Imaged

#### Foldout Not Imaged



Colossus Herculos a Lysypo sculptus, mole, habitudine et eleganta similis Farnesiano Glyconis. Illum in colle Palatino prope Hortos Farnesiarum in Vinca Roncona (uli postea Coenobiums. Bonaventure, constructum est) repertum fuisse, et d. Cosmo I Magn Chruria Duce coemptum, ac Flerentiam translatum ad Ades Principum quas adornat testatur. Flaminius Vacca 3, 47

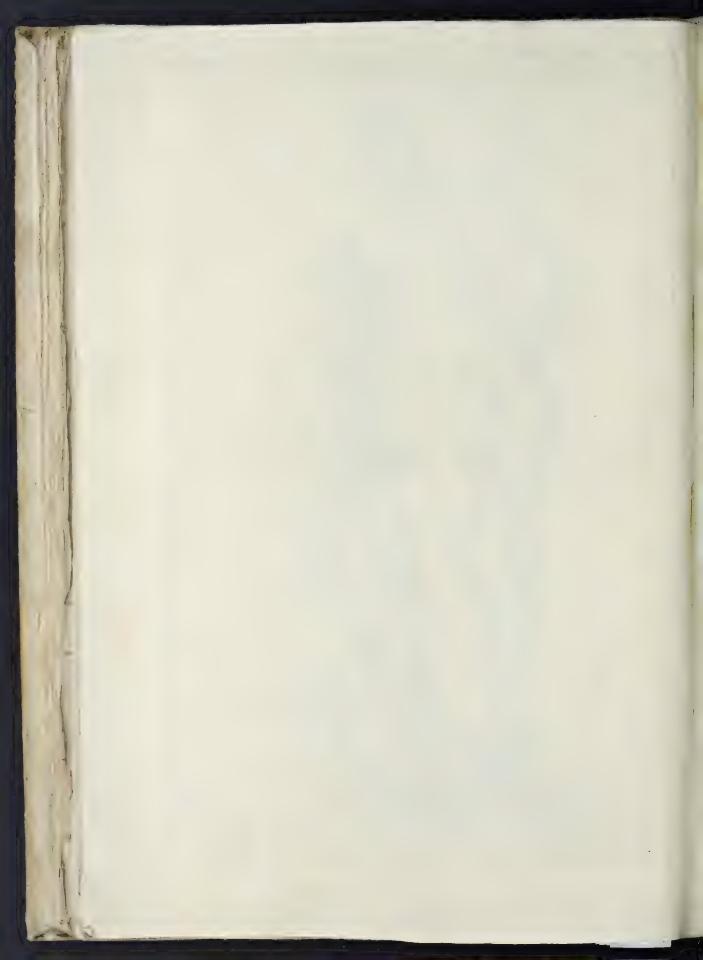



Colossus ex lapide Basalte altus pedes Romanos XII representans Bacchum à Fauno fulcitum effosus anno MDCCXXIV in Palatic Caesarum intra Hortos Farnesianos



Tab:xx.









SPECIAL OVERSIZE NA 320 B57 1738 85-B 24331

